

R. BIBL. NAZ.
Vitt. Emenuele III.

RACCOLTA
VILLAROSA
A

649

inci de Ma

# SPILLA A. 649

ASCETICA

RACCOLTA E DEDICATA

ALLE

DEVOTE PERSONE

DAL PADRE

Giuseppe Qutonio Vorghi

DA MODENA.

SECONDA EDIZIONE

PALERMO
TIPOGRAFIA GIOVANNI PEDONE
Largo Casaprofessa n. 17

1838.



Quis est hnmo, qui vult vitam, diligit dies videre bonos? Prohibe linguam tuam a malo, et labia tua ne loquantur dolum; Diverte a malo, et suc bonum, inquire paeem et persequere eam. Ps. 33.

# Od Pilettissimo Popolo Palezmitano

La provvidenza, e misericordia divina avendomi spedito imprevedutamente a seminare fra di Voi, dilettissimi Palermitani, l'eletto grano della divina parola deh! quanto restai sorpreso all'edificante vostra modestia, religione, e frequenza, colle quali conveniste ad ascoltarla, quantunque dispensatavi priva di quegli ornamenti, e sublimità di stile, che pure vorrebbonsi introdotti nella semplice predicazione del Vangelo, e dalla maggior parte pur troppo siderano.

Il mio cuore si è dilatato (1), e dirollo coll'Apostolo, e col medesimo ripeterò ancora: Voi siete il mio gaudio, la mia corona carissimi nel Signore (2) Passarono già le afflizioni, onde siete stati visitati dalla divina giustizia; irritata da quelle colpe, che sono la causa funesta dei terribili divini castighi (3); ma presentemente parmi vedervi tutti coronati dalle divine miserazioni, da quelle misericordie, colle quali sempre ci conforta il Signore mosso a compassione della

(1) Cor nostrum dilatatum est... dilatamini et vos. 2. Corinth. 6.

(2) Gaudium meum, et corona mea in Domino charissimi. Philip. 4.

(3) Flagella Domini, quibus quasi servi corripimur, ad emendationem, et non ad perditionem nostram evenisse credamus. Iudith. 8. 27.

nostra miseria (1). Ah potessi avere tanto di forza, e di zelo per tutti santificarvi, è rendervi contenti, e sarebbero compiute le mie speranze. Se tanto però non mi è dato, accogliete almeno quel poco che vi dedico ad argomento di gratitudine, nella presente operetta, non già di mia invenzione, ma composta di quanto ho rinvenuto di opportuno, e di ottimo nelle seritture, nei Padri, e nei più dotti Asceti. Servirà per rammentare queste massime cattoliche e morali, da cui desunsi gli argomenti per le prediche Quaresimali. Avrete un pascolo alla vostra devozione verso il SS. Sacramento dell'altare, un me-

(1) Universae viae Domini misericordia Psal. 24. Visitabo in virga iniquitates sorum, et in verber ibus pescata corum Ps.88. todo per occuparvi degnamente alla confessione, e comunione; ed altri devoti, ed affettuosi escreizi. Per appagare il desiderio di molti mi decisi ristamparla in questa vostra illustre Metropoli, c ve la presento ed offro qualunque ella sia. Possa ottenere il frutto ne desidero, cioè la vostra temporale, ed eterna felicità. Spero mi compenserete di questo tenue dono colle affettuose vostre preghiere, onde la misericordia divina mi conceda compiere il corso della mia vocazione Non mancherò, e lo prometto, di pregare perchè declini il Signore sopra di voi, e di questa beata terra un siume di pace (1). La grazia del Signore sia sempre

<sup>(1)</sup> Declinabo super eam fluvium pacis Isaj, 66.

con voi; Egli vi benedica, come colla massima espansione del cuore lo desidera (1).

L'Umilis. vostro servo in GESU' CRISTO GIUSEPPE ANTONIO BORGHI.

(1) Benedictio Domini super vos, benediaimus vobis in nomine Domini Ps. 128.

ı

# · POLIANTEA

# ASCETICA

# CAPO I.

Massime fondamentali della Religion Cattolica.

Credere oportet accedentem ad Deum, quia est, et inquirentibus se remunerator est. Heb. 11 c. 11.

Pensa, e credi che Iddic è il tuo principio, e fine (1); che senza timore, ed obbedienza a Dio l'uomo non è uomo, ma peggiore d'un bruto (2); che la Sapienza mon-

(1) Fundamentum aliud nemo potest ponere, præter id quod positum est. i.Cor.3.

serva: Hoc est enim omnis homo Eccli, 12.

dana è una stoltezza a paragone della Sapienza della salute (1); che tale sarà il fine dell'uomo in punto di morte, quale ne sarà stata la vita (2).

(1) Est Sapiens anima sua sapiens Eccli. 12.

(2) Quæ seminaverit homo, hæe et metet. Quoniam qui seminat in carne sua, de carne et metet corruptionem; qui autem seminat in Spiritu de Spiritu metet vitam æternam. Ad Gal. 6. Qui credit Deo attendit mandatis ejus. Eccli. 32. Ergo dum tempus habemus, operemur bonum. Galat. 6.

#### CAPO II.

Della preziosità, e dignità dell'anima.

Veni accipe consilium a me, et salva animam tuam. 3. Reg. 1.

Lo Spirito Santo avverte nell' Ecclesiastico: che ognuno deve agonizzare per l'anima Suu (1), perchè essa sola può dirsi nostra, cioè la miglior parte di noi, e perciò se la perdi, perdi te stesso Unica (2); e perciò perduta que-

(1) Factus est homo in animam viventem. Gen. 2. Custodi igitar temetipsum, et animam tuam solicite. Deut. 41.

<sup>(2)</sup> Sicut mater unicum amat filium.
2. Reg. 1. Erue a framea Deus animam meam; et de manu eanis unisam meam,
Psal. 21.

sta tutto è perduto (1), immortale e perciò,o sempre immortale alla vita, o sempre immortale alla pena; proziosa a Dio (2); all'uomo (3); al demonio(4); bella,doviziosa,e grande quando trovasi ornata della grazia santificante,e dei doni Celesti (5),restando così feconda di buone operazioni (6); piena di tranquillità, e pa-

(1) Ibit homo in domum externitatis suce. Eccle. 12.

(2) Empti estis pretio magno. 1.Cor.6.(3) Cuncta quæ habet homo, dabit pro

anima sua. Iob. 2.

(4) Hac omnia tibi dabo si cadens adoraveris me. Math. 3. Da mihi animas, catera tolle tibi. Gen. 14.

(5) Venerunt mihi omnia bona pariter

eum illa. Sap. 3.

(6) Innumerabilis honestas per manus illius. Sap. 7.

ce (1) amica di Dio (2), figlia di Dio (3), Sposa di Dio (4), erede, e consorte del regno del paradiso (5), sede della augustissima Trinità (6), e Dio per partecipazione (7); cosicche, se per impossibile, mancasse Dio, e rimanesse l'anima del giusto, ella addiverrebbe signora dell'universo (8).

(1) Dormietis et non erit qui exterreat. Lev. 26.

(2) Iam non dicam vos servos; vos dixi amicos. Ioan. 15.

(3) Videte qualem charitatem dedit nobis Pater, ut filii Dei nominemur, et simus. Ioan. 3.

(4) Sponsabo te mihi in justitia. Oseæ 2.
(5) Dedi coronam in capite tuo. Ier. 16.

(6) Ad eum veniemus, et mansionem apud eum faciemus. Ioan. 14.

(7) Ego dixi: dii estis. Psal. 81.
(8) Si filii et hæredes. Uhi non es

(8) Si filii et hæredes. Ubi non est scientia animæ non est bonum Prov. 19.

#### CAPO III.

Della malizia, e stoltezza di chi pecca.

Scito iniquitatem tuam, quia in Dominum Deum tuum procvaricata es. Ier. 3.

L'uomo peccando disprezza un Dio eccelso (1); un Creatore benefico, abusando dei di lui doni (2);

Quid prodest homini, si mundum universum lucretur, animæ vero suæ detrimentum patiatur. Math. 15. Decora facta es vehementer nimis, et profecisti in regnum, et egressum est nomen tuum in gentes propter speciem tuam, Ezech. 16. Fili serva animam tuam, et da illi honorem secundum meritum suum. Eccl. 10.

(1) Per prævaricationem legis, Deum inhonoras. Rom. 2.

(2) Servire me fecisti in peccatis tuis praebuisti mihi laborem in iniquitatibus tuis. Isai. 43.

un padre amantissimo (1); uno sposo fedele (2); un Redentore Clementissimo (3); il lume della ragione di cui fu donato (4); la bellezza dell' anima sua figlia dell' Altissimo (5); e per un bene apparente, vile, e momentaneo (6), rinuncia alla vera pace del cuore (7),

(1) Filios enutrivi, et exaltavi, ipsi autem spreverunt me. Isai. 1.

(2) Fornicata es cum amatoribus multis. Ier. 3. Quasi mulier adultera, quae super virum suum inducit alienos. Ezech. 16.

(3) Rursum crucifigentes sibimetipsis Fi-

lium Dei. Hab. 6.

(4) Sicut equus et mulus, quibus non

est intellectus. Psal. 31.

(5) Qui nutriebantur in croceis amplexati sunt stercora. Thren. 4. Computruerunt ut jumenta in stercore suo. Ioel. 1.

(6) Vapor ad modicum parens. Iacob.4.(7) Non est par impiis. Isai. 48.

mila dignità della figliazione divina (1) agli interni gaudii dello spirito (2); pospone l'anima spirituale, immortale, delizia di Dio, al corpo materiale, mortale, pascolo di vermi; abbandona Iddio bellissimo, benefico, clemente, santo, per unirsi al demonio deforme, invido, crudele, empio.

(1) Non filii ejus in sordibus. Deut. 32. Cecidit corona capitis nostri, væ no-

bis quia peccavimus Thren. 3.

(2) Ducunt in bonis dies suos, et in puncto ad inferna descendunt. Iob. 21. Similiter odio sunt Deo impius, et impietas. Sap. 14. Malitia non inveniatur in te omnibus diebus vitæ tuæ. 1. Reg. 25. Quasi per risum stultus operatur scelus. Prov. 10. Dilexerunt magis tenebras quam tucem. Ioan. 3. Hoccine reddis Domino popule stulte et insipiens? Deut. 32. Intelligite insipientes in popule, et stulti aliquando sapite. Psal. 93.

#### CAPO IV.

Dell'infelice stato del peccatore avanti la conversione.

Seito, et vide, quia malum, et amarum est reliquisse te Dominum Deum tuum. Ierem. 2.

Il peccatore dissipati i beni della Grazia Santificante (1); i meriti che erasi acquistati colle buone opere (2); il novero delle morali virtù (3); giace in una misera cecità d'intelletto (4), cattività del

(1) Egressus est a silia Sion omnis

decor ejus. Thren. 1.

(2) Tulisti filios tuos, et filias tuas, quas generasti mihi, et immolasti eis ad devorandum. Ezech. 16.

(3) Manum suam misit hostis ad om-

nia desiderabilia ejus. Thren. 1.

(4) Ambulabunt ut cœci, quia Domino peccaverunt. Soph. 10.

suo volere (1), sterilità riguardo ai nuovi meriti (2), abiezione, povertà, e morte dell'anima sua (3); resosi per questo odioso a se stesso (4), al Cielo, ed a tutti i Santi (5), alla terra, ed alle altre creature ancora irragionevoli, ed insensibili (6), e perfino all'infer-

(1) Funibus peccatorum suorum constringitur. Prov. 3.

(2) Infirmata est virtus mea Thren. 1. Non potest arbor mala bonos fructus facere. Matth. 7.

(3) Abominabiles facti sunt sicut ea , quæ dilexerunt Oseæ. 9. Qui vescebantur voluptuose, interierunt in viis Thren. 4.

(4) Factus sum mihimetipsi gravis Job. 7. Timor et tremor venerunt super me. Ps. 54. (5) Omnes amici ejus spreverunt eam.

et facti sunt ei inimici. Thren. 1.

(6) Armabit creaturam ad ultionem inimicorum. Sap. 5. Pugnabit cum illo orbis terrarum contra insensatos. Ib.

no (1); ridotto ad essere un vile schiavo delle mondane passioni (2), della carne insaziabile (3), dello stesso demonio (4); scopo delle divine inesorabili vendette (5).

(1) Dilatavit infernus animam suam et aperuit os suum absque ullo termino. Isai. 5.

(2) Lassati sumus in vie iniquitatis,

ambulavimus vias difficiles. Sap. 5.

(3) Cupiebat implere ventrem suum de siliquis, quas porci manducabant, et nemo illi dabat. Luc. 15.

(4) Vide domine afflictionem meam, quoniam erectus est inimicus Thren. 1.

(5) Nomen habes quod vivas, et mortuus es. Apoc. 3.

## CAPO Y.

Della divina clemenza che invita il peccatore a penitenza.

Ignoras quod benignitas Dei ad poenitentiam te adducit? Rom. 12.

Iddio chiama il peccatore a ravvedimento siccome creatore la sua creatura; (1) padre un figlio perduto; (2) pastore la smarrita pecorella (3); e questo internamente permezzo della grazia illuminante, eccitante, ispirante; esternamente coi buoni esempi degli altri, colla sua divina parola, e colle sante occa-

(2) Solve vincula colli tui captiva filia Sion. Isai. 52.

<sup>(1)</sup> Tu autem creaturae tuae misereris. 4. Esd. 8.

<sup>(3)</sup> Non sura missus nisi ad oves, quae perierant. Matth. 15.

sioni (1), e per ottenerne il fine adopra ora le minacce (2), ora la promessa del perdono (3), ora la grandiosità del premio (4), e perfino le preghiere (5).

(1) Exhortamur ne în vacuum gratiant Dei recipiatis. 2. ad Cor. 6.

(2) Nisi poenitentiam habueritis omnes simul peribitis. Luc. 13.

(3) Si fuerint peccata tua ut coccinum quasi nix dealbabuntur. Isai. 1.

(4) Beati qui lugent, quoniam ipsi con-

solabuntur. Matth. 5.

(5) Convertimini ad me, et convertar ad vos. Zacch. 1. Hodie si vocem Domini audieritis nolite obdurare corda verstra. Psal. 94.

#### CAPO VI.

Del non differire la conversione.

Ne tardes converti ad Dominum, et ne differas de die in die n. Eccli. 13.

La procrastinazione della penitenza aumenta la cecità della mente (1); la durezza del cuore (2); la perdita del divino ajuto (3); il disprezzo delle buone opere, delle penitenze, e della consecuzione della salute (4); rinforza i rimorsi della

(1) Excaecavit eos malitia eorum. Sapie. 2.

(2) Cor ejus indurabitur tamquam la-

pis. Iob. 41.

(3) Curavimus Babyl mem, et non est sanata, derelinquamus e am. Jerem. 51.

(4) Peccator, cum in profundum peceatorum venerit, contennet. Prov. 18. coscienza (1), gli stimoli della morte (2), la vendetta divina (5).

# CAPO VII.

#### Della Contrizione.

Convertimini ad me in fletu, et planctu, scindite corda vestra. Ioel. 2.

La contrizione imperfetta, ossia attrizione consiste nel dolersi del peccato commesso per motivo soprannaturale della turpitudine dell'offesa divina pel timore della pena

(1) Quasi gladio pungitur conscientiae. Prov. 12. Vermis eorum non moritur. Marc. 9.

(2) Succide ergo illam ad quid terram

occupat? Luc. 13.

(3) Secundum duritiem tuam, et cor impoenitens thesaurizas tibi iram. Rom. 2. Vocavi et renuistis, ego quoque in interitu vestro ridebo. Prov. 1.

eterna dell'inferno (1); la perfetta, ossia contrizione assoluta provviene dal motivo dell'amor verso un Dio, degno per se stesso d'essere amato (2). La prima unita alla confessione, o la seconda fuori della confessione, ma col voto di farla, fa che l'anima risusciti alla grazia, ai meriti, alle buone opere, alla gloria (5); purchè sia soprannaturale, cioè concepita per motivi di fede; appreziativamente somma, cioè disposta a perder ogni cosa di quello sia Iddio; di cuore sincero, ed af-

(2) Tibi soli peccavi, et malum coram

te feci. Psal. 50.

<sup>(1)</sup> Pericula inferni invenerunt me. Psal. 114. Conversus sum dum configitur spina. Psal. 31.

<sup>(3)</sup> Si impius fecerit poenitentiam ale emnibus pescatis tuis... eita vivet. Eze. 18.

fettuoso col proposito universale, efficace, perpetuo di non più peccare: Si ascende alla contrizione perfetta per mezzo della considerazione della turpitudine del percato (1), del timore servile (2), del timore figliale (3), del desiderio della giustificazione (4), della contemplazione delle divine perfezioni (5).

(1) Iniquitatem meam ego cognosco. Psal. 60. Recordare Domine quid acciderit nobis, intuere, et respice opprobrium nostrum. Thr. 3.

(2) Domine me in furore tuo arguas me,

neque in ira tua corripias me. Psal. 6.
(3) Pater peccavi in coelum, et coram te, jam non sum dignus vocari filius tuus. Luc. 5.

(4) Sana animam meam quia peccavi

tibi. Psal. 40.

(5) Magnus Dominus, et laudabilis nimis. Psal. 47. Quis mihi det .... ut in

#### CAPO VIII.

## Della sacramentale confessione.

Si consiteamur peccata nostra, Deus sidelis est, et justus ut remittat. 1. Ioan. 1.

Il peccatore deve confessarsi subito dopo commesso il peccato, onde non gli fugga la santa occasione; per non cadere in altri e più enormi peccati; e non esser sopraffatto dalla morte. Si deve chieder grazia a Dio per ben disporsi, e questa per mezzo dell'intercessione della B. V. Maria, degli Angeli Tutelari, dei Santi Avvocati, e di quelli specialmente che furono

veniam te... et deosculer te? Can. 8. Invenies eum si tamen toto corde quaesieris, et tota tribulatione animae tuae. Deut. 4.

i più penitenti; non che quegli cui è sacro il giorno della confessione. La coscienza deve essere discussa diligentemente, severamente, e senza scrupoli. Consister deve il dolore in una detestazione sincera di tutti i peccati; sopra tutte le cose, e per motivo soprannaturale. Sia il proponimento efficace, ed immutabile di non ricadere mai più nel peccato mortale; di fuggire almeno le occasioni prossime a peccare; ed evitare ancora le colpe veniali, almeno le più gravi, specialmente se la confessione consiste soltanto in questo genere di colpe. Il confessore deve essere prudente, dotto, pio, e piuttosto severo, che indulgente. Al medesimo si presenti il peccatore con benevolenza come ad un padre, con sincerità, come ad

un medico, con rispetto, come ad un giudice. Esponga le colpe commesse con umiltà, e verecondia; integramente non occultando alcun peccato mortale; fedelmente esponendo le cose certe come certe; le dubbie come dubbie; chiaramente cioè senza equivocazione; brevemente tralasciando i discorsi inutili; secretamente sicchè l'ascolti il solo confessore; fortemente cioè senza timore, onde la vergogna non impedisca l'integrità; precisamente come se quella fosse l'ultima confessione; senza scrupoli, che mai sempre perturbano l'ordine, ed il frutto della confessione (1). Si desideri una correzione severa, ed una

<sup>(1)</sup> Pro anima tua non confundaris diecre verum. Eccli. 4.

penitenza piuttosto grave, che leggera (1). La frequenza della confessione giova per non ricadere, ad aumentare la grazia, a dare soddisfazione a Dio offeso dalle nostre iniquità, e così schivare le pene dovute alle medesime.

(1) Pro peccati mensura erit, et plagarum modus. Deut. 25. Vir, sive mulier cum fecerint ex omnibus peccatis, quae solent hominibus accidere et per negligentiam transgressi fuerint mandatum Domini, atque deliquerint, confiteburuur peccatum suum. Num. 5. Confitemini alterutrum peccata vestra. Iac. 5. Ne demoreris in errore impiorum, ante mortem confitere: a mortuo, quasi nihil, periit confessio. Confiteberis vivens, et sanus confiteberis Eccli. 17. Confitem ini Domino quoniam bonus, auoniam in saeculum misericordia ejus. Psal. 117,

#### CAPO IX.

Indizii d'una vera conversione.

Quam bonum est correptum manifestare poenitentiam. Eccli. 21.

Non dubiterai d'essere veramente risanato dalle spirituali tue piaghe se, come il paralitico dell'Evangelo, ti senti risorgere al desiderio delle cose superne (1); se porti il carico delle tue iniquità, elevando il tuo corpo dalle voluttà terrene, e lo trasporti dove non gli piace, con tutte le sue concupiscenze (2); se camini progredendo dalle imperfezioni alle perfezioni lasciando le

<sup>(1)</sup> Si consurrexistis cum Christo, quae sursum sunt quaerite, non quae super terram. Colos. 3.

<sup>(2)</sup> Mortificate membra vestra. Ibi.

cose temporali, per ottenere le eterne (1). Ti crederai libero da ogni. peccato, se veramente odiasti le commesse iniquità (2), se allegramente ti opponi alle concupiscenze del mondo, e della carne (3); se sperimenti nel tuo cuore sentimenti di misericordia, piena però d'orrore, verso gli altri peccatori (4); se non cessi dal dolerti de' peccati (5),

(1) Omnia arbitror ut stercora, ut Christum lucri faciam. Phil. 3.

(2) Iniquitatem odio habui, et abomi-

natus sum. Psal. 118.

(3) Non adhaesit mihi cor pravum. Psal. 110.

(4) Vidi prevaricantes, et tabescebam. Psal. 118. Quis infirmatur, et non infirmor 1 Cor. 11.

(5) Dolor meus in conspectu meo semper. Psal. 37.

e se ti allontani dai pericoli di ricadere (1).

# CAPO X.

Della compunzione del cuore da conservarsi fino alla morte.

Deduc quasi torrentem lacrymas per diem, et noctem; non des requiem tibi, neque taceat pupilla oculi tui. Thre. 2.

Ogni giorno devi dolerti dei tuoi peccati per render più certo lo stato della grazia; onde cessando la detestazione, non risusciti la tendenza al peccato; per riparare colla quotidiana contrizione alle perdite della vita passata, e soddisfare alla giustizia divina per le pene dovute

(1) Olivi ecclesiam malignantium, et cum impiis non sedebo. Psal. 25. Facite fructus dignos poenitentiae. Luca 3.

alle iniquità; e perchè quel Dio misericordioso che ti donò, penitente, la grazia santificante, ti doni, perseverando nella penitenza, la grazia finale (1). Questa compunzione poi deve protrarsi fino alla morte, poiché, come insegna l'Angelico, avendo l'uomo peccando meritata la pena eterna dell'inferno, e peccato contro Dio eterno; così deve la pena eterna, commutata in temporale, rimanere nell'uomo eternamente, cioè durante la sua vita mortale; finalmente per perseverare

<sup>(1)</sup> Recogitabo tibi omnes annos meos in amaritudine animae maee Isai. 38. Plorabo die ac nocte. Ier. 9. Lavabo per singulas noctes lectum meum, et lucrymis meis stratum meum rigabo. Psal. 6. Sacrificium Deo spiritus contribulatus. Psal. 50.

sino alla morte nella medesima via della penitenza, che sola può condurre l'uomo all'eterna vita.

# ' CAPO XI.

Del mantenere le promesse.

Fratres mei dilecti stabiles estote, ct immobiles. 1 Cor. 15.

Rinnoverai i propositi nelle preghiere mattutine; nel tempo del sacrifizio della Messa; al suono delle ore; e nell'esame della sera: Ti corroborerai coll'orazione mentale, vocale, e giaculatoria; coi sacramenti della Penitenza, e dell' Eucaristia; colle buone massime che si ricavano da' libri sacri, dagli uomini prudenti, dal Direttore spirituale: pensando ogni giorno sia l'ultimo di tua vita; che sei un fiacco combattente, seppure Dio non ti sostiene; e che la guerra è assai breve, e si paragoni coll' eternità del premio. Fuggi le cattive occasioni, l'ozio, e la tiepidezza (1).

# CAPO XII.

Della necessità d'evitare i pericoli di ricadere.

Auferte offendicula de via. Isai. 57.

I pericoli scacciano i buoni pensieri, e v'introducono i cattivi (2),

(1) Esto fidelis usque ad mortem. Apoc. 2. Sta in testamento tuo, et in illo colloquere, et in opera mandatorum tuorum eterasce. Eccli. 11. Vae iis, qui perdiderunt sustinentiam, et qui dereliquerunt vias rectas, et diverterunt in vias pravas. Eccli. 7.

(2) Pepigi faedus cum oculis meis, ut

indeboliscono i buoni propositi, snervano le forze, e rinforzano lo inimico. Se mai ci troviamo in mezzo ai pericoli stessi dobbiamo procurare d'infirmarli colla loro detestazione, deluderli colla diffidenza di noi medesimi; vincerli colla confidenza nell'ajuto divino. Se si disprezzano, ritardano gli ajuti celesti; inducono un letale sopore; prenunciano una certa caduta. Guai a chi li cerca, poiché sono un certo indizio d'audace superbia, e disprezzo dell'eterna salute; intiepidiscono il fervore, e gli ajuti sottraggono della divina Grazia Santificante, e preparano l'anima alla morte Spirituale.

ne quidem cogitarem de virgine. Iob. 31. Qui amat periculum peribit in illo. Eccli. 3. Si abstuleris offendicula non commoveberis. Ier. 4.

#### CAPO XIII.

Che si debbono allontanare le colpe veniali.

Qui spernit modica paulatim decidet Eccli. 19.

Il peccato veniale disprezza Iddio (1); diminuisce la carità verso di Dio (2), e provoca sopra di noi l'ira divina (3); dispone al peccato mortale, perché rimuove il fervore (4), gli ajuti speciali della divina

(1) Qui timet Deum nihil negligit. Eccli. 7. In omni peccato generaliter contemnitur Deus. D. Thomas. 2. 2. Q. 118. art. 3.

(2) Haec est charitas Dei, ut mandata

illius custodiamus 2. Io. 5.

(3) Stridebo super vos, sicut stridet plaustrum onustum faeno. Amos 2.

(4) Quia tepidus es, incipiam te evomere de ore meo. Apoc. 3.

grazia (1), e l'inclinazione al bene; e produce l'oscurità dell' intelletto, la fiacchezza delle forze, la facilità e l'abito a peccare.

# CAPO XIV.

Dell' esame della coscienza.

In subilibus vestris compungimini. Psal. 4.

L'esame della coscienza è diretto à diminuire il numero, e la qualità delle colpe; a rinnovare i propo-

(1) Nec ros, nec pluvia veniat super vos... quia ibi abjectus est clypeus fortium 2. Reg. 1. A scintilla una augetur ignis. Ecc. 11. Iudicio divino in reatum majorem labuntur, qui distringere sua facta ininora esintemunt. S. Isid. lib. 2 sent. c. 19. Qui in modico iniquus est, et in majori iniquus est. Lus. 16.

siti; a confirmare nel bene la volontà; a dare a Dio una soddisfazione per le mancanze giornaliere. Si deve fare col render grazie a Dio dei benefizi ricevuti, col dimandare lume per conoscere i peccati, col sindacare il proprio cuore di quanto può aver commesso coi pensieri, parole, opere, omissioni riguardo a Dio, al prossimo, a se stesso; chiedendo perdono a Dio con una vera, e sincera contrizione; proponendo una seria emendazione, e pronta confessione; imponendo arbitrariamente a se stesso una soddisfazione in penitenza dell'incostanza nei buoni propositi. Deve quindi ogni cristiano scrutinare ogni giorno la sua coscienza integramente richiamando all'esame ciò che si é fatto, e detto in ogni ora

della giornata, accuratamente ricercando in ogni remoto angolo della coscienza; internamente pensando nell'amarezza del dolore alla gravità dell'offesa divina; costantemente confirmando così il proposito, che non venga rotto, o indebolito da altra contraria circostanza; opportunamente stabilendo per mezzo della penitenza, e seria emendazione, di insistere specialmente per l'estirpazione di quel vizio, e di quella passione, che è la più infesta, e predominante. Potrà consistere la penitenza da imporsi nella recita devota del salmo Miserere a braccia aperte; col fare tante adorazioni alle piaghe di Gesù Cristo, e baciare tanțe volte la terra, quante si mancò nel proposito; pregando per quelli ai quali siasi arrecato qualche danno;

ricompensando le preghiere tralasciate negligentemente nella giornata; stabilendo in certi giorni il digiuno, la limosina, opere di mortificazione, visita di qualche Chiesa (1).

## CAPO XV.

Della conferenza spirituale col Confessore.

Audi consilium, et suscipe disciplinam, ut sis sapiens in novissimis tuis. Prov. 19.

La conferenza spirituale col Direttore toglie le angustie del cuore; dissipa, e rivela le insidie de' ne-

(1) Statue tibi speculum, pone tibi amaritudines, dirige cor tuum in viam rectam. Ier. 31. Constitui te hodie... ut evellas, et destruas, et aedifices, et plantes. Ier. 1. Si nos ipsos dijudicaremus, non utique judicaremur. 1. Cor. 11.

mici; aggiunge forza per ottenere la vittoria (1). Si dovrebbe fare almeno una volta al mese, ed opportunamente, sinceramente, ed ossequiosamente; nei pericoli, nelle cose dubbie, e difficili (2). In essa debbonsi chiaramente manifestare i pericoli, le tentazioni, le ispirazioni divine, e gli avanzamenti, ed affezioni spirituali (3), mettendo in pratica con prontezza, fedeltà e decisione i documenti ricevuti dal Confessore, o Direttore.

(1) Bonis consiliis anima dulcoratur. Prov. 27.

(2) Consilium semper a sapiente perqui-

re. Tob. 4.

(3) Qui agunt omnia cum consilio, reguntur sapientia. Prov. 13. Per agrum pigri hominis transivi, et ecce totum operusrum urticas. Prov. 24. Ante omnia

#### CAPO XVI.

Della fortezza di chi confida in Dio.

Bonus Dominus et confirmans in die tribulationis, et sciens sperantes in se. Hebr. 10.

Iddio sempre sostiene i suoi Atleti colla grazia interna (1); col ministero de' suoi Angeli (2); coll' aumento delle forze (3); colla conso-

opera verbum verax praecedat te, et ante omnem actum consilium stubile. Eccli. 37.

(1) Spera in Deo, et ipse faciet. Psal. 36. Non ego sed gratia Dei mecum. 1. Cor. 15.

(2) Angelis suis Deus mandavit de te ut custodiant te in omnibus viis tuis...... Super aspidem, et basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem, et draconem. Ps.90...

(3) Praecinxisti me virtute ad bellum, et supplantasti insurgentes in me subtus me. Psal. 17.

lazione alle rimembranze delle colpe passate; ed al sopragiugnere del timore (1) cogl'interni gaudî, pace, e tranquillità (2).

(1) Sperantem in Domino misericordia circumdabit. Psal. 31.

(2) Dominus protector vitae meae, a quo trepidabo Psal. 26. Viriliter age, et confortetur cor tuum. Ib. Beatus vir, qui considit in Domino et erit Dominus siducia ejus. Ier. 17.

# CAPO XVII.

## Della Comunione Sacramentale.

Nisi manducaveritis carnem Filii hominis et biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam in vobis. Ioan. 6.

L'eucaristia è il pane degli Angeli (1); il dono più prezioso (2); il massimo de' miracoli (3); il pegno ineffabile del divino Amore (4). La frequenza alla Comunione ripara

(1) Angelorum esca nutrivisti populum tuum. Sap. 16.

(2) Calix tuus inebrians, quam preclarus est. Psal. 21.

Memoriam fecit mirabilium suorum. Ps. 110
(3) Manhu? Quid est hoc? Exod. 16.

(4) Cum dilexisset suos in finem dilexit eos. Ioan: 13.

i detrimenti della vita spirituale, e dispone l'anima alla beata immortalità (1); estingue le fiamme della libidine (2), illumina la mente (3), infiamma il cuore (4), e procura le forze per ascendere di virtù in virtù (5). Dobbiamo accostarvici contriti, famelici, divoti, umili, frequenti, confidenti, pieni di fede, speranza, timore, ed amore (6).

(1) Si quis manducaverit ex hoc pane vivet in acternum. Ioa. 6.

(2) Vinum germinans Virgines. Zac-

charia. 9.

(3) Cognoverunt eum in fractione panis. Luc. 24.

(4) Introduxit me is cellam vinariam

ordinavit in me charitatem. Cant. 2.

(5) Ambulavit in fortitudine cibi illius

usque ad montem Dei. 3. Reg. 19.

(6) Anima polluta, quae ederit carnibus hostiae pacificorum, quae oblata est Domino, peribit de populis. Lev. 7.

Dopo la comunione si deve adorare riverentemente Iddio; rendergli grazie di tanto benefizio; fare un offerta di se stesso; esporre le proprie miserie; chiedere, e sperare opportuni rimedi; prorompere in fervorosi affetti; rinnovare i già fatti propositi; stabilire di piuttosto morire, che mai separarsi da Lui. Dal-

Cumque... comederis, et saturatus fueris, cave diligenter, ne obliviscaris Domini. Deut. 6. Venite ad me omnes, qui laboratis, et honerati estis, et ego reficiam vos. Matth. 15. Comedite, et bibite amici, et inebriamini charissimi. Can. 5. Probet autem seipsum homo, et sic de pane illo edat, et de calice bibat, qui enim manducat, et bibit indigne, judicium sibi manducat, et bibit. 1. Cor. 11. Quid bonum, et quid pulchritudo ejus, nisi frumentum, electorum, et vinum germinans Virgines. Zaech. 9.

l'una all'altra Comunione dovrebbesi progredire nelle buone operazioni; avere più intima unione di mente, e di cuore con Dio; ed illibata castità di pensieri, e di corpo.

### CAPO XVIII.

Della Comunione Spirituale.

Beati qui nunc esuritis, quia saturabimini. Luc. 6.

Una fra le cose più accette a Dio si è la Comunione Spirituale, alla quale-debbasi preparare colla purezza della coscienza (1); colla fede circa il desiderio del quale arde Id-

<sup>(1)</sup> Quae conventio Christi; ad Belial. 2. ad Cor. 6.

dio di venire dentro di noi (1); colla speranza (2); e colla carità (3). Immaginiamoci di ricevere la sacra ostia, e perciò infervoriamoci con quegli affetti, e quella riverenza, come se veramente la ricevessimo, collocandola nel mezzo del nostro cuore (4). È bene ripeterla fra giorno, la mattina cioè come rugiada del Paradiso; al mezzogiorno come celeste banchetto; alla sera come Viatico all'Eternità. Si rendino final-

(1) Aperi mihi soror mea. Cant. 5.

(2) Dilectus meus mihi, et ego illi, inter ubera mea commorabitur. Cant. 1.

(3) Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum, ita desiderat anima me ad te Deus. Psal. 41.

(4) Ego dilecto meo, ad me conversio ejus. Can. 6. Sicut modo geniti infantes lac concupiscite, ut in eo crescatis in salutem. 1. Petri. 2.

mente dovute grazie nel modo stesso, come dopo la Sacramentale; mentre tante volte si ricavano maggiori effetti; purchè si faccia colle dovute disposizioni.

# CAPO XIX.

Della Lezione Spirituale.

Accipe librum, et devora illum, et saciet amaricari ventrem tuum, sed in ore tuo erit dulce tamquam mel. Apoc. 10.

Per lezione Spirituale fra tutti i libri devi scegliere la Sacra Scritlura; i Santi Padri; le Vite de' Santi; la storia Ecclesiastica; i Direttori di Spirito; ed i più dotti Ascetici, e Moralisti. È necessario avanti di leggere prepararsi coll'orazione. Si deve stabilire un ora certa fra la giornata; determinare la materia secondo il consiglio del Direttore; gustarne i sentimenti senza precipitazione; interporvi spesso qualche elevazione di mente al Signore. Dopo la lezione si rendino le dovute grazie pei lumi ed avvertimenti ricevuti; si rumini il già letto si consideri il modo di procurarne un giovamento, e profitto; si prefiggano i fini, ed i mezzi opportuni, e si chieda ajuto per metterli in pratica (1).

<sup>(1)</sup> Habentes solatio Sanctos libros (Machab. 12) Omnis doctrina divinitus inspirata utilis est ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum 2. Timot. 3.

### CAPO XX.

# Dell'Orazione vocale.

Oportet semper orare, et non deficere. Luc. 18

L'orazione vocale, come culto esterno, è diretta a lodare, e benedire il Signore (1), e riportarne dalla divina Clemenza immensi benefizî (2). Si deve premettere la preparazione (3), la quale consiste: in una sincera contrizione di tutte le colpe (4); nella fede, e speranza

(2) Omnis, qui petit accipit. Luc. 11.
(3) Ante orationem prepara animam tuam, et noli esse quasi homo qui tentat Deum. Eccli. 18.

(4) Iniquitatem si aspexi in corde meo non exaudiet Dominus. Psal. 65.

<sup>(1)</sup> Clamabant voce magna dicentes: Salus Deo nostro, qui sedet super thronum. Apoc. 7.

di conseguirne i frutti (1); in un ardente carità, poichè diversamente, come dice l'Apostolo, sarà un semplice suono (2); e nell'elevazione della nostra mente in Dio (3). Per pregare attentamente fa duopo comprimere i sensi esterni, frenare l'immaginazione, e fissare la mente in qualche oggetto accomodato all'orazione. Si chiedano le grazie in Nome di Gesù Cristo; in ordine

(1) Petite, et accipietis. Ioan. 16.

(2) Æs sonans aut cymbalum tinniens.

1. Cor. 13.

(3) Populus hic labiis me honorat, cor autem corum longe est a me. Matth. 16. Praeparationem cordis ejus audivit auris tua. Psal. 9. Amen, amen dico vobis, si quid petieritis, Patrem in nomine meo dabit vobis. Ioan. 16. Omnia quaecumque orantes petitis, credite quia accipietis. Marc. 11.

alla giustizia, e salute eterna; con ossequiosa indifferenza, perseverantemente, e senza interruzione; con divota compostezza, e comodità del corpo; non solo colla bocca, ma colla mente, e col cuore. Siano le preghiere fra le approvate dalla Madre e Maestra la chiesa; adattate, e congruenti alle forze, ed allo stato rispettivo; ed accomodate alle circostanze. Si prescelga l'orazione Dominicale come la più proficua; e per l'autorità, dignità, efficacia di Cristo Maestro; ubertà delle petizioni; chiarezza, brevità, convenienza a qualunque stato, persona, e necessità. Pregate sapientemente nella qualità delle preghiere stabilite dal Direttore, in certe opportune ore; preferendo le orazioni di maggior momento, e perfezione.

### CAPO XXI.

## Dell'orazione Mentale.

Beatus vir, qui in sapientia morabitur, et qui in justitia sua meditabitur. Eccli. 14.

L'orazione mentale produce l'illustrazione dell'intelletto (1); l'eceitamento della volontà (2); l'estirpazione dei vizi; il conseguimento della virtù; l'unione con Dio (3).

(1) Accedite ad eum, et illuminamini. Psal. 33.

(2) In meditatione mea exardescet ignis. Psal. 38.

(3) Desolatione desolata est omnis terra, quia non est, qui recogitet corde. Ier. 12. Effunde, sicut aquam, cor tuum ante conspectum Domini. Thren. 2. Insiliet in te Spiritus Domini... et mutaberis in alium virum 1. Reg. 10. Meditaberis sedens in

Si rende facile la meditazione per mezzo della purezza della coscienza, tranquillità degli affetti, lontananze dalle sollicitudini del secolo, solitudine della mente, custodia dei sensi esteriori, considerazione dell'eccellenza, e necessità della medesima. La preparazione consiste nella lettura di quella materia sulla quale vuolsi meditare; disposizione dei preludì, i quali molto contribuiscono a ben meditare; petizione del divino ajuto; frequente elevazione della mente in Dio, avuto riguardo alla materia, che si vuole meditare. Le parti della meditazione

domo tua, et ambulans in uinere, dormiens; atque consurgens. Deut. 6. In justificationibus tuis meditabor... nam et testimonia tua meditatio mea est... meditabor in mandatis tuis... meditabor in justificationibus tuis semper. Psal. 118.

sono tre: cioè introduzione, meditazione propria, conclusione. Nella prima si creda Dio presente nella sua immensità; si faccia un atto della più profonda adorazione; si confessi la nostra indegnità, e viltà insieme; si chieda a Dio lume per ben meditare. Nella seconda si ripetino speditamente i punti della meditazione; si rifletta sopra i medesimi fermandosi in uno, o passando all'altro, secondo ispirerà lo Spirito Santo, si eccitino opportunamente gli affetti della volontà; si proponga seriamente l'emenda. Nella terza si rendino grazie a Dio delle illustrazioni; si chieda perdono dei difetti commessi nel meditare; s'implori ajuto per eseguire i proponimenti; si preghi finalmente per se stesso, pei parenti, amici, nemici, vivi, e defonti. (Modo pratico di fare la meditazione. Vedi l'indice).

# CAPO XXII.

Esercizio della Memoria.

Noli oblivisci omnes retributiones ejus. 1 Tess. 5.

Rammenta mai sempre i benefizi, che hai ricevuti da Dio, come Creatore nell' anima, e nel corpo (1); come Conservatore provvidentissimo, Distributore dei beni, e Liberatore dei mali (2); come Redentore colla Nascita, Passione, e Mor-

<sup>(1)</sup> Ipse feeit nos, et non ipsi nos. Ps. 99.
(2) Adjutor meus, et protector meus es tu. Psal. 27.

te (1); finalmente come Riparatore, che ti allontana dal male colle buone ispirazioni (2); che ti invita alla penitenza colla sua grazia (3); che ti giustifica coi suoi Sacramenti (4).

(1) Scitis gratiam Domini Iesu Christi, quoniam propter vos egenus factus est, cum esset dives, ut illius inopia vos diviies essetis. 2. ad Cor. 18.

(2) Ego vocabo eos, et stabunt. Isai.48.
(3) Convertimini a viis vestris pessimis.

4. Reg. 17.

(4) Allevat omnes, qui corruunt, et erigit omnes elisos. Psal. 144. In omnibus gratias agite, haec est enim voluntas Dei. 1 Tess. 5.

#### CAPO XXIII.

## Esercizio dell'Intelletto.

In omnibus operibus tuis memorare novissima tua, et in aeternum non peccabis. Eccli. 7.

Considera frequentemente l'eccellenza, la facilità, i mezzi, e gli impedimenti a conseguire l'ultimo fine; la certezza della morte (1); l'incertezza del modo, luogo, ed ora della medesima (2); il momento irrevocabile da cui dipende l'eternità (3); l'orrore (4), il rigore (5),

(1) Quis est homo, qui vivet, et non videhit mortem, Psal. 88.

(2) Qua hora non putatis, Filius hominis veniet. Luc. 12.

(3) Statutum est hominibus semel mori. Heb. 9.

(4) Dies Domini terribilis valde. Ioel. 2.

(5) Iustitias judicabo. Psal. 7.

l'immutabilità della sentenza nell'universale Giudizio (1).Le pene eterne, l'indescrivibile atrocità dei tormenti infernali (2). I gaudi indefettibili, la quiete perpetua del Paradiso (3).

(1) Eduxi gladium meum irrevocabilem. Ezech. 21.

(2) Quis habitabit ex vobis cum ardo-

ribus sempiternis. Isai. 33.

(3) Merces tua magna nimis. Gen. 15. Meditare: in his esto, ut profectus tuus manifestus sit. 1 Timot. 4.

#### CAPO XXIV.

## Esercizio della Volontà.

Fratres mei estote abundantes in opere Domini semper. 1. Cor. 15.

Detesta ogni giorno i peccati passati, onde renderti più certo del perdono; per soddisfare più copiosamente colle lagrime ad un Dio offeso; affinchè s'accresca di giorno in giorno l'odio al peccato (1). Rinnoverai i propositi circa la fuga del male (2), ed il proseguimento del bene (3). Rinnova internamente gli

(2) Persequar inimicos meos... et non convertar, donec deficiant. Psal. 17.

<sup>(1)</sup> Poenitentibus autem dedit viam justitiae, et confirmavit descrientes sustinere, et destinavit illis sortem. Eccli. 17.

<sup>(3)</sup> Emulamini charismata meliora. 1.

atti di Fede, Speranza, Carità, Dolore, Ringraziamento, e Dimanda, mentre mangi, cammini, riposi, e lavori; diriggerai tutte le tue operazioni alla maggiore gloria di Dio, al tuo profitto Spirituale, all'edificazione del prossimo (1).

(1) Sive manducatis, sive bibitis; sive aliud quid facitis, omnia in gloriam Dei facite. 1. Cor. 10. Unusquisque vestrum proximo suo placeat in bonum ad aedificationem. Rom. 15. Quaerite Dominum; et confirmamini; quaerite faciem ejus semper. Psal. 104.

## CAPO XXV.

# Dell'Orazione Giaculatoria.

Ad vocem clamoris tui, statim audierit, respondebit. Isai. 30.

Non vi è cosa più facile, e breve dell' orazione giaculatoria, poichè niente può impedire le aspirazioni del cuore, ed una di queste saette amorose appena gittata subito compie il suo corso. È sommo il vantaggio che se ne ricava, penetrando il cuore di Dio; riportandone doni celesti; allontanando le trame dei nemici; conservando il frutto delle meditazioni; tenendo raccolta in solitudine la mente; accrescendo il fervore; camminando alla presenza divina; ed innalzando ogni nostra

67

operazione al merito soprannaturale. Essa è necessaria, mentre dovendosi sempre pregare, nè sempre possiamo attendere all'orazione Mentale, o Vocale, facilmente si adempie colla giaculatoria. La medesima accelera coi gemiti la remissione dei peccati agli incipienti; coi voti l'imitazione di Gesù Cristo ai proficenti; colle aspirazioni i baci del Divino Sposo ai perfetti (1).

(1) Non impediaris orare semper. Eccli. 13. Omni tempore benedic Deum, et pete ab eo, ut dirigat vias tuas. Iob. 4.

#### CAPO XXVI.

Della divozione verso Gesù Cristo Crocifisso.

Christo passo in carne, et vos eadem cogitatione armamini 1. Pet. 4.

Considererai con assidua ricordanza (1), ed affettuosa compassione, ogni giorno (2), quanto abbia patito Cristo per te; onde impari, ed ami vivere santamente, patire coraggiosamente, morire eroicamente (3). Penetrerai nelle sue cinque

(1) Gratia fidejussoris ne obliviscaris, dedit enim pro te animam suam. Ecc. 29.

(2) Sustinui, qui simul contristaretur; et non fuit, et qui consolaretur, et non inveni. Psal. 68.

(3) Christus passus est, vobis relinquens exemplum, ut sequamini vestigia ejus. 1. Pet. 2.

Piaghe allorquando ti trovi in mezzo alle tentazioni, alle tribolazioni, alle infermità (1), ed anche alle contentezze. Sarà proficua la tua compassione, se sia accompagnata da una vera contrizione e penitenza; da una esterna mortificazione dei sentimenti, e delle passioni; da un intera castigazione del tuo corpo.

<sup>(1)</sup> Livor vulneris absterget mala. Prov. 20. Absit gloriari, nisi in Cruce Domini nostri Iesu Cristi, Galat. 6.

### CAPO XXVII.

Della divozione verso Maria Santissima.

Transite ad me omnes, qui concupiscitis me... Spiritus enim meus super mel dulcis. Eccli. 24.

Onorerai Maria ossequiosamente come Signora; affettuosamente come Madre; fiducialmente come Avvocata (1). Spesso considera la eccellenza, dignità, potenza, amabilità, umiltà, e modestia (2). Propagherai il di lei culto colle parole, cogli scritti, cogli esempî, fra i domestici, i compagni, gli estranei,

(1) Ego diligentes me diligo, et qui mane vigilant ad me, invenient me. Prov. 8.

(2) Multae filiae congregaverunt divitias, tu supergressa es universas. Prov. 31.

e gl'inferiori (1). Sarai frequente nel visitare le di lei chiese, ed altari; nel recitare le di lei laudi; frequentare le congregazioni; sollennizzarne le festività.

# CAPO XXVIII.

Modo di ossequiare divotamente Gesù, e Maria.

Filioli non diligamus verbo, aut lingua, sed opere. 1. Joan. 3.

Fomenterai la tua divozione verso Gesù, e Maria con una premurosa

(1) Qui elucidant me vitam aeternam habebunt. Eccli, 24. Ego Mater pulchrae dilectionis: in me gratia omnis viae, ct veritatis: in me omnis spes vitae, et virtutts. Ibid. Beatus homo, qui vigilat ad fores meas quotidie. Qui me invenerit, inveniet vitam, et hauriet salutem a Domino. Prov. 8.

imitazione dell'uno, e dell'altra; colla frequenza dei Sacramenti; col venerare con tenero affetto qualche loro imagine; col consecrare te stesso al loro servizio; spesso pensando alle loro prerogative, e propagando la loro divozione, e culto; dirig-gendo loro le varie aspirazioni per mezzo dell'orazione giaculatoria; digiunando o facendo qualche mor-tificazione nelle vigilie delle loro festività, nei venerdì, e nei sabati, visitando i tempii loro consecrati; cooperando alla salute delle anime in loro onore; niente negando di quanto si chieda in loro nome, o almeno non potendo soddisfare alle dimande, compensare colla recita del Pater noster ed Ave Maria; offrendo tutte le buone operazioni all'Eterno Padre per le loro mani; astenendosi da qualunque sia peccato per loro rispetto; ed in Essi confidando nelle disgrazie, e necessità (1).

### CAPO XXIX.

Della divozione verso i Santi Angeli Custodi, e tutelari.

Angelis suis Deus mandavit de te, ut custodiant te in omnibus viis tuis. Psal. 90.

Gli Angeli tutelari sono i ministri, e corteggiani di Dio; i nostri compagni dovunque, custodi nei pericoli, maestri nei dubi, ed oscurità, amici nelle disgrazie, diffenditori nelle battaglie, consolatori in morte, coeredi nella gloria; sono un presidio contro i nemici; avvo-

<sup>(1)</sup> Quid proderit, fratres mei, si sidem quis dicat se habere, opera autem non habeat. Iac. 2.

cati presso di Dio (1). Ci difendono coll'illuminarci, sostenerci, ammonirci, correggerci, confortarci, avvisarci, offrire a Dio le preghiere (2). Richieggono da noi purezza di mente, e di cuore; amore di Dio, e del prossimo; umiltà, fiducia certa; ossequioso rifugio; gratitudine sincera; fede viva della loro presenza.

(1) Super muros tuos Ierusalem constitui custodes; tota die, et tota nocte, in perpetuum non tacebunt. Isa. 62.

(2) Angelus Domini in circuitu timentium eum, et eripiet eos. Psal. 33. Ecce ego mitto Angelum meum, qui praecedat te, et custodiat in via; observa eum, et audi vocem ejus, nee contemnendum putes. Exod. 23.

#### CAPO XXX.

Della Divozione verso i santi Avvocati.

Honorabitur quemcumque voluerit Deus honorare. Ester. 6.

Presterai ossequio, e venerazione ai Santi comprensori delle bellezze del Cielo coll'udire, leggere, meditare, ammirare, e celebrare le loro gesta, e virtù. Gli invocherai frequentemente nelle circostanze prospere, ed avverse; fiducialmente nei pericoli dell'anima, e del corpo, e nel punto della morte (1).

Imiterai la loro fortezza, fervore, e perseveranza nella fame, e nella sete; nel freddo, e nudita;

<sup>(1)</sup> Ad aliquem sanctorum convertere. Ibo. 5. 1.

nelle fatiche, e vigilie; nei digiuni, ed orazioni; nelle persecuzioni, obbrobrì, mortificazione delle passioni ed in tutte quelle altre operazioni le quali non li allontanavano dallo spirito dell'Orazione (1). Sceglierai per tuoi avvocati quelli dei quali hai sortito il nome nel S. Battesimo; ed ai quali specialmente è stata concessa da Dio la potestà nelle particolari necessità în cui ti trovi, come p. e. S. Giuseppe nelle angustie della morte; S. Maria Maddalena nell'aridità della contrizione, S. Giovanni Evange-

<sup>(1)</sup> In labore, et aerumna, in vigiliis multis, in fame, et siti, in jejunits multis, in frigore, set nuditate II ad Cor. 11. Laudate Dominum in Sanctis ejus. Ps. 150. Quoniam gratia Dei, et misericordia est in Sanctos ejus, et respectus in electos illius. Sap. 4.

15ta ne' pericoli della castità; S. Paolo Apostolo per la conversione delle Genti; e gli altri più insigni Taumaturghi venerati da S. Chiesa; S. Antonio di Padova; S. Vincenzo Ferreri; S. Gaetano Tiene; S. Francesco Saverio; S. Nicola da Tolentino ec., e quelli che volgarmente appellansi i Santi dell'anno, o del mese. Li venererai col digiunare la vigilia della loro festività; coll'uso dei Sacramenti; colle elemosine, ed altre pie opere; col visitare le loro reliquie, ed imagini; recitando ogni giorno in loro onore qualche preghiera; ringraziando Dio della gloria ad essi concessa; e raccomandandoti con spesse aspirazioni al loro valevole patrocinio.

## CAPO XXXI.

# Della Carità verso i Defonti.

Sancta, et salubris est cogitatio pro defunctis exorare, ut a peccatis solvantur. 1. Machab. 13.

Considera le pene, l'atrocità del fuoco del Purgatorio, per muoverti a compassione dei loro tormenti; la dignità, ed il prezzo d'un anima, per liberare da quella cattività una misera figlia di Sionne; che un giorno ti sarà avvocata in Cielo quella anima, che libererai da quelle pene; che, se mai l'anima tua dovrà essere purificata in quelle fiamme, sarà allora fatto a te quello presentemente fai agli altri. Ti muova a soccorrerle la volontà ed il deside-

rio di Dio, che aspetta una figlia all'eredità del Cielo; un Atleta alla gloria della corona; una sposa alle dolcezze del talamo; la volontà di Gesù Cristo, che patì, e morì in croce per la salute delle anime; della beata Vergine Madre di misericordia; degli Angeli tutelari; di tutti i celesti Comprensori; il proprio vantaggio nei beni temporali di vita, e di fortuna; e nei spirituali di grazia, e di gloria; la carità dovuta a sorelle tanto a noi benemerite; ad infelici impotenti di soccorrere se stesse. Presterai soccorso ai trapassati colla pronta soddisfazione dei legati; colle frequenti, e fervorose preghiere; quotidiane limosine, digiuni ed altre mortificazioni di corpo, applicazione d'indulgenze, offerte di Commumioni, e di Messe; celebrazione di Sacrifizi, dandone l'elemosina; qualche divota pellegrinazione; procurando che le preci sì pubbliche, che private siano applicate a loro suffragio, come pure il frutto quotidiano delle buone operazioni. Pregherai specialmente per quelle, che penano nel purgatorlo per tua cagione; che ti furono più prossime per vincolo di giustizia, d'amore, di sangue; che furono più divote della passione di Gesù Cristo, e della beata Vergine Maria; che sono le più dimenticate, o più prossime ad entrare nel Cielo (1).

(1) Qua mensura mensi fueritis remetietur, et vobis. Si abluerit Dominus sordes filiarum Sion, et sanguinem Ierusalem laverit de medio ejus in spiritu judicii, et spiritu ardoris. Isai. 4. Et ducam tertiam

#### CAPO XXXII.

Del modo di soddisfare ai doveri religiosi.

Estote perfecti, sicut et Pater vester coelestis perfectus est. Mat. 5.

Procurerai l'attenzione, il fervore, la perseveranza, il frutto nella

partem per ignem, et uram eos sicut uritur argentum, et probabo eos sicut probatur aurum: Ipse vocabit nomen meum, et ego exaudiam eum. Zach. 13. g. Iram Domini portabo, quoniam peccavi ei, donec causam meam judicet, et faciet judicium meum: educet me in lucem, videbo justitiam ejus. Mich. 7. g. Congregabuntur in congregatione unius fascis in lacum, et claudentur ibi in carcere, et post multos dies visitabuntur. Isai. 24. Comprehenderunt me iniquitates meae, et non potui ut

meditazione (1); l'interno affetto, l'esterna compostezza, la costanza nell'orazione vocale (2); pura inten-

viderem. Psal. 39. Consurge, lauda in nocte, in principio vigiliarum effunde sicut aqua cor tuum ante conspectam Domini, leva ad Deum manus tuas pro anima purvulorum tuorum, qui defecerunt in famin capite omnium compitorum. Tre. 2. 19. Panem, et vinum super sepulturam constitue. Iob. 4. 18. Obsecro ut videam fuciem Regis. II. Reg. 14. Redactus sum in nihilum, abstulisti quasi ventus desiderium meum... assimilatus sum favillae, et cineri.... clamo ad te non exaudies me sto, et non respicis me, et mutatus es mihi in crudelem, et in duritia manus tuae adversaris mihi. Iob. 30.

(1) Qui scrutantur testimonia ejus, in toto corde exquirunt eum. Psal. 118.

(2) Oratio lumiliantis se penetrabit nubes. Eccli. 35. Orationi instate, vigilantes in ea ad Coloss. 4. zione, liberalità, e secreto nel fare elemosina (1); assiduità, taciturnità, riverenza nel visitare le chiese (2); preparazione interna ed esterna, attuale fervore, e rendimento di grazie nel ricevere i Sacramenti (3); frequenza, fedeltà nel disimpegnare le opere ingiunte, applicazione ai defonti quando possa farsi, nel lucrare le sante indulgenze (4); rispetto a Dio non alla carne ed al

(2) Pavete ad santuarium meum. Levit. 26.

<sup>(1)</sup> Conclude elecmosynam in corde pauperis, et haec pro te exorabit. Eccli. 29. Cum facis elecmosynam noli tuba canere ante te... nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua. Math. 6.

<sup>(3)</sup> Praeparare in occursum Dei tui. Amos. 4.

<sup>(4)</sup> Thesaurizate vobis thesauros in Colo. Matth. 6.

sangue, ordine di carità, longanimità nell'ajutare il prossimo (1); obbedienza, secreto, fortezza nella mortificazione della carne (2); presenza quotidiana, attenzione, divozione nell' ascoltare la S. Messa (3); assiduità, prudenza corrispondente alle circostanze, intimo affetto del cuore negli atti delle virtù teologali (4).

(1) Pascite, qui in vobis est, gregem Dei non coacte, sed spontanee secundum Deum, neque turpis lucri gratia. 1. Pet. 5. (2) Qui delicate nutrit servum, postea

sentiet eum contumacem... Prov. 29.

(3) Infinitus est thesaurus hominibus; quo qui usi sunt, participes facti sunt

amicitiae Dei. Sap. 7.

(4) Quaerite Dominum, et virtutem ejus, quaerite faciem ejus semper. 1. Paral. 6. In omnibus operibus tuis praecellens esto, nec des maculum in gloria tua. Eccli. 33.

## CAPO XXXIII.

# Dell'elezione dello stato

Elige tibi vitam, ut vivas. 4. Esdr. 7.

Si deve deliberare nel fiore degli anni (1), con retta intenzione(2), e saggiamente quale sia lo stato che vogliamo scegliere (3). Da questa scelta dipendono l'allegrezza del cuore; la pace della coscienza; la felicità del corpo; e la salute eterna del-

(1) Bonum est viro, cum portaverit jugum ab adolescentia sua. Threni. 3.

(2) Si radix Sancta, et rami. Ad Ro-

(3) Sine consilio nihil facies, et post factum non poenitebis. Eccli. 32. Omnis plantatio quam non plantaverit Pater meus caelestis, eradicabitur. Matth. 15.

l'anima. Consulterai primieramente Iddio, condurrai una vita innocente; diriggerai fervide preghiere, ed orazioni di persone pie, e divote; in secondo luogo chiederai consiglio agli uomini prudenti, morigerati, e premurosi della tua salute, non già del loro interesse; finalmente cercherai il sentimento del Confessore pratico delle tue forze, esploratore degli interni tuoi sentimenti, interaprete della divina volontà.

#### CAPO XXXIV.

## Indizi d'una vera vocazione.

Numquid non sapientia clamitat, et prudentia dat vocem suam? Prov. 8.

Conoscerai se sia vera la tua vocazione dalla prontezza dell'animo alle ispirazioni, e moti della divina volontà; premetterai una fervente, ed assidua preghiera implorando i lumi del Divino Spirito; rifletterai al motivo se sia unicamente per la gloria di Dio, salute dell'anima tua, non già terreno, ed interessato; farai una seria ponderanza sopra i diversi stati dell'umana vita, istituendone il confronto per poi eleggere il più opportuno per morire nel bacio del Signore; cercherai l'approvazione del tuo Spirituale Direttore; ti renderai sempre più certo se persevera la vocazione, specialmente nel tempo della Comunione, Orazione, ed altri pii esercizi; se avrai un desiderio impaziente di effettuarla; spererai di ottenere da Die forze sufficienti per sostenere i pesi; ed i doveri dello stato al quale ti senti chiamato: finalmente se sarai fornito, secondo il parere d'un uomo prudente, di quei numeri, scienza, in una parola, idoneo allo stato che desideri abbracciare (1).

(1) Qui sequitur me non ambulat in tenebris. Ioan. 8. Videte vocationem vestram. I Cor. 1. Unusquisque in qua vocatione vocatus est in ea permancat. 16 c. 7. Deus... det vobis Spiritum Sapientiae... illuminatos oculos cordis vestri, ut sciatis, quae sit spes vocationis ejus, et

# CAPO XXXV.

# Dello stato Religioso.

Omnis, qui reliquerit domum, vel fratres, aut sorores, aut patrem, aut matrem, aut filios, aut agros propter nomen meum, centuplum accipiet, et vitam aeternam possidebit. Math. 19.

Chi abbraccia lo stato religioso pel voto della *povertà*, muore al mondo, e nasce alla celeste Prov-

quae divitiae gloriae haereditatis ejus. Ad Ephes. 1. Oramus semper pro vobis, ut dignetur vos vocatione sua Deus noster II ad Thess. c. 1. Liberavit nos (Deus) et vocavit vocatione sua Sancta, non secundum opera nostra, sed secundum propositum suum. II ad Timoth. c. 1. Fratres satagite, ut per bona opera certam vestram vocationem, et electionem facia-

videnza; per quello della castità, muore alla carne, e nasce ai gaudi dell'anima; e per l'obbedienza, muore a se stesso e nasce al dominio delle sue passioni (1). Entro al Sacro Chiostro si vive in vantaggio al prossimo per la vita attiva; perfettamente a Dio per la contemplativa; ottimamente all'uno, ed all'altro per la vita mista di contemplazione, ed azione (2). Chi si sente

tis; haec enim facientes non peccabitis aliquando. Sic enim abundanter ministrabitur vobis introitus in aeternum regnum Domini nostri, et Salvatoris Iesu Christi. II Petri c. 1.

(1) Melior est dies una in atriis tuis, super millia; elegi abjectus esse in domo Dei mei, magis quam habitare in tabernaculis peccatorum. Psal. 83. In domo Patris mei mansiones multae sunt.Ioan.14.

(2) Divisiones operationum sunt, idem

chiamato alla religione nel chiostro non deve temere dello spirito di Dio; poichè egli è quello, che conduce le anime nostre nella via retta, come insegna l'angelico S.Tom. 2. 2. quest. 189. urt. 10 ad primum. Insegna ancora lo stesso S. Dottore: che il proposito d'entrare in qualche Monastero non ha bisogno di prova, e che quelli i quali persuadono, consigliano, e procurano che altri entrino nella religio-

vero Deus 1. Cor. 12. Si audieritis vocem meam, et custodieritis pactum meum, eritis mihi in peculium de cunctis populis. Exod. 19. Excellentiorem viam vobis demonstro. 1. Cor. 12. Egredere de terratua, et de cognatione tua, et de domo patris tui, et veni in terram, quam monstravero tibi, faciamque te in gentem magnam, benedicam tibi, et magnificabo nomen tuum, et eris benedictus. Gen. 12.

ne, non solo non peccano, ma meritano grandemente presso di Dio. Ib. art. 9. Che il consiglio di farsi religioso da chiunque sia, è sempre diretto da Dio. Opusc. 17. c. 10: Finalmente supposto ancora, che venisse per arte diabolica, questa opera sarebbe buona, e di ministero angelico, onde non vi sarebbe pericolo nell' acconsentirvi. Ibid. Însegna S. Bernardo nelle sua Omelia de Verbis Domini : Che dentro al Sacro Chiostro si godono molti vantaggi e specialmente si vive con maggior purezza; si cade più di raro; si risorge più presto; si cammina più cauto; si hanno grazie più speciali ; si riposa più tranquil-lo; si muore più fiducialmente, e bene; si ha un purgatorio più breve nell'altra vita; come ancora un premio maggiore nel Ciclo.

## CAPO XXXVI

Dei doveri antecedenti a chi desidera vestire l'abito Religioso.

Fili, accedens ad servitutem Dei, sta in justitia, et timore, et praepara animam tuam. Eccli. 2.

Ringrazierai Dio pel dono della vocazione, come questo sia un pegno della tua predestinazione; chiederai perseveranza confidando nel solo ajuto divino; fuggirai il peccato, ed i di lui pericoli, comeche il più delle volte Iddio per questo sottragga i suoi doni; rinnoverai i propositi la mattina, e la sera, nell'orazione, e nel ricevere i Sacramenti; resisterai alle tentazioni, ed agli ostacoli con tutta la forza, riponendo in Dio le tue speranze;

scoprirai al Confessore tutte le insidie dell'inimico infernale; penserai che quanto prima la carne, ed il sangue, i parenti, ed amici saranno per essere i tuoi nemici; disporrai dei tuoi averi in favore dei consanguinei, de' poveri, e della religione; procurerai di mandare in esecuzione al più presto la tua vocazione; diriggerai il tuo cuore nella strada della giustizia, e santificazione colla lezione, e considerazione della regola dell'istituto che desideri abbracciare, col consultare frequentemente le persone dell'istituto medesimo; accostarsi ai sacramenti, ascoltare la divina parola, assistere alle sacre funzioni nelle Chiese dell'Ordine; sperimentando le austerità della regola; attendendo a quelle incombenze, che sono particolari alla

Religione, esercitandoti nelle virtu; allontanandoti coraggiosamente dai parenti, amici, e vanità del secolo(1).

### CAPO XXXVII

Dei doveri dello stato Ecclesiastico.

Sancti erunt Deo suo, et non polluent nomen ejus; incensum enim Domini, et panes Dei sui offerunt, et ideo Sancti erunt. Lev. 12.

Vestirai l'abito Ecclesiastico non per leggerezza, avarizia, ed ambizione, ma per vocazione divina, per condurre una vita più perfetta; pel zelo della tua, e della salute del

(1) Custodi igitur temetipsum, et animam tuam solicite: ne obliviscaris verborum; quae viderunt oculi tui, et ne exvidant de corde tuo. Deut. 4.

prossimo. Sia il tuo vestimento grave, modesto, pulito, canonico (1). Sarai obbediente al tuo Vescovo nelle leggi, nei decreti, negli avvertimenti; ed il tuo ossequio sia di cuore, di parole, di opere. Fuggirai le case sospette; la famigliarità colle donne; i giuochi, balli, e teatri; il disprezzo, le susurrazioni, i tumulti contro del Vescovo, dei superiori d'ognuno; le cacce strepitose; la vile servità per motivo economico; non che l'avarizia ricevendo donativi, e reguli senza giusto motivo; estorcendo esazioni importune, ed amministrando la roba altrui, specialmente dei secolari. Devi essere come insegna l'Apostolo (2) esem-

<sup>(1)</sup> Indues Sanctis vestibus. Exod. 40.

<sup>(2)</sup> Exemplum esto fidelium in verbe,

97

pio ai fedeli nella scienza divina, ecclesiastica, civile (1); di prudenza nei consigli, nei giudizì, nei comandi (2); di modestia, e gravità negli abiti, nei discorsi, nei costumi (3); di liberalità verso i pelle-

in conversatione, in charitate, in fide, in castitate, attende lectioni, exhortationi, et doctrinae.... ut profectus tuus manifestus sit omnibus. Attende tibi, et doctrinae, insta in illis. Hoc enim faciens et teipsum salvum facies, et eos qui te audiunt. Ad. Timot. c. 4.

(1) Quia tu scientiam repulisti, repellam te, ne sacerdotio fungaris. Oseac. 4.

(2) Dux indigens prudentia, multos opprimet. Prov. 28.

(3) Amictus corporis, et risus dentium, et ingressus hominis enunciat de illo. Eccli. 19. Sic luccat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona, et

grini, i poveri, e le Chiese (1), di temperanza nelle ricchezze, nel mangiare, e nei divertimenti (2); d'integrità presso Dio, gli uomini, e te stesso.

glorificent Patrem vostrum, qui in coelis est. Matth. 5.

(1) Quomodo potucris, ita esto miseri-

cors. Tob. 4.

(2) Attendite, ne graventur corda vestra in crapula, et ebrietate, et curis hujus vitae. Luc. 21. Habentes alimenta, et quibus tegamur, his, contenti sumus. I Timot. 6. Perfectus eris, et absque macula. Deut. 18. Labora sicut bonus miles Christi: nemo militans Deo implicet se negotiis saecularibus, ut ei placeat, cui se probavit. II Ad Timot. 2.

#### CAPO XXXVIII

Dei doveri dei Sacerdoti.

Sacerdotes induantur justitiam. Psal. 131.

Pensa ai doveri della tua dignità, tanto rispettata dagli Angeli; più eccelsa di quella dei Monarchi, e da tutti venerata; pensa all'ammirabile tua potestà sul Corpo, e Sangue del figlio di Dio, nella facoltà di rimettere i peccati, negli spiriti aerei, ed infernali; pensa all'obbligo di mantenere una purità Angelica, un fervore da Serafino, un avvanzamento continuo di virtù in virtù. Per mezzo del Sacerdozio sei addivenuto l'interprete, l'ambasciatore, il promulgatore della divina legge; il Sacerdote, in eterno, che sacrifi-

La superiorde

ca, ed offre all'eterno Padre la vittima dell'eterno Figlio; il mediatore fra Dio, e gli uomini per l'oblazione del Sacrifizio di pace, ed orazioni dei fedeli; il dispensatore dei celesti misteri. Bada dunque di non essere disprezzatore delle cose Sacre, avaro, impudico, immondo, intemperante, sacrificato al turpe guadagno; ma sii pio, iunocente, sobrio, impolluto, segregato dai peccatori; e quasi d'una vita più angelica, che umana (1).

(1) Sic nos existimet homo, ut ministros Christi, et dispensatores mysteriorum Dei. 1. Ad Cor. 6. Oportet Episcopum esse sine crimine, non superbum, non iracundum, non vinolentum, non percussorem, non turpis lucri eupidum. Ad Titum. 1. Talis decebat, ut nobis esset Pontifex Sanctus, innocens, impollutus, segregatus a pecca-

### CAPO XXXIX.

Sospiri della Chiesa verso dei cattivi Sacerdoti.

O vos omnes, qui transitis per viam, attendite, et videte, si est dolor, sicut dolor meus: Thren. .

Ascolta o ingrato i gemiti della tua madre, ammollisci il tuo cuore, sospira e piangi, procura di consolarla tergendole il largo pianto(1).

toribus, et excelsior coelis factus. Ad Hebreos c. 7. Mundamini, qui fertis vasa Sacra Domini. Isai. 52. Eritis mihi Sancti, quia Sanctus sum ego Dominus, et separavi vos a caeteris populis, ut esselis mei. Levit. 20.

(1) Filios enutrivi, et exaltavi, ipsi autem spreverunt me. Isaiae. 1. Si inimicus meus maledixisset mihi, sustinuissem utique;

#### CAPO XL.

# Doveri delle persone secolari.

Nolite conformari huic saeculo, sed reformamini in novitate sensus vestri. Ad Romanos. 2.

# Amerai i tuoi genitori, fratelli,

tu vero homo unanimis, dux meus, qui simul mecum dulces capiebas cibos. Psal. 54. Vocavi amicos meos, ipsi deceperunt me: Sacerdotes mei, et Senes mei in urbe consumpti sunt, quia quaesierunt cibum sibi. Thre. 1. Quomodo obscuratum est aurum, mutatus est color optimus, dispersi sunt lapides Sanctuarii in capiie omnium platearum? Threni. 4. Filii Sion incliti, et amicti auro primo, quomodo reputati sunt in vasa testea? Ibi. Qui vescebantur voluptuose interierunt in viis, qui nutriebantur in croceis, amplexati sunt stercora.

consanguinei, amici, ed inimici(1); procurerai il bene economico, poitico, spirituale della famiglia (2), sarai sobrio negli onori, nelle ricchezze, nei piaceri (3); in ogni tua

Ibi. Candidiores Nazarei ejus nive, nitidiores lacte... denigrata est super carbones facies eorum, et non sunt cogniti in plateis. Ib. Homo cum in honore esset, non intellexit, comparatus est jumentis insipientibus, et similis factus est illis. Ps. 48. Vide Domine afflictionem meam, vide Domine, et considera, quoniam facta sum vilis. Thren. 1.

(1) Charissimi diligamus nos invicema

1. Ioan. 4.

(2) Monentes regere familiam, et gubernare domum. Tob. 10.

(3) Divitiae si affluant nolite cor apponere. Psal. 61. Vidi curicta, quae fiunt sub sole, et ecce universa vanitas, et afflictio Spiritus. Ecchi. 1. Mundus transit, et consupiscentia ejus, qui autem facit voluntatem Dei manet in acternum. Ioan. 2. operazione penserai al fine per cui si fà; sia il tuo discorso veridico; dà quello è di Cesare a Cesare, quello di Dio a Dio; attendi seriamente alla pubblica, e privata concordia all' estirpazione dei vizì, ai luogh pii, all'istruzione cristiana; alle opere di misericordia tanto spirituali, che temporali.

# CAPO XLI.

Dei mezzi per santificarsi in qualunque stato.

Obsecto vos, ut digne ambuletis in vocatione, qua vocati estis. Ephes. 4.

I mezzi di santificazione sono il timore, e l'amore di Dio; la custodia del cuore, e dei sentimenti; santo esercizio di memoria, intelletto, e volontà, assidua, e frequente conferenza col Confessore; lezion e spirituale, orazione vocale e mentale, esame di coscienza, uso dei Sacramenti; sincera divozione a Dio, alla Beata Vergine, ed ai Santi; cautela, e moderazione negli affari, nelle conversazioni, nei divertimenti; fedeltà nell' economica distribuzione del tempo, santificazione delle feste, e disimpegno dei quotidiani doveri (1).

<sup>(1)</sup> Hoc fac; et vives. Luc. 10. Non est personarum acceptor Deus, sed in omni gente, qui timet eum, et operatur justitiam acceptus est illi. Actor. 10.

#### CAPO ELII

## Del timore di Dio.

Beatus vir, qui timet Dominum... potens in terra erit semen ejus, et generatio ipsius benedicetur, gloria, et divitiae in domo ejus. Ps. 111.

Il timore divino bilancia il peso del peccato; sforza a fare condegna penitenza delle colpe passate, conferma nel proposito di non ricadere; aggiugne stimoli per progredire nella virtù (1). Temerai dunque la presenza di un Dio Onnipotente; la giustizia di un supremo giudice vendicatore; la morte che ti può cogliere ad ogni istante; i tormenti

<sup>(1)</sup> Si non in timore Dei tenueris te instanter, cito subvertetur domus tua. Eccli. 27.

eterni dell'inferno; le commesse colpe, fossero soltanto veniali, e già confessate; la facilità, e l'occasione di ricadere, l'incostanza, ed il fascino delle passioni (1).

#### CAPO XLIII

#### Dell'amor verso Dio.

Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, ex tota anima tua, et ex tota mente tua. Marc. 12.

Chi non amerà un Dio eccelso, buono, bellissimo, potente, fedele,

(1) Timenti Dominum non occurrent mala; sed in tentatione illum Deus conservabit. Eccli. 33. Timor Domini apponit dies; et anni impiorum breviabuntur. Prov. 10. Timenti Dominum bene erit in extremis, et in die obitus sui benedicetur. Eccli. 1.

benefico, giusto, misericordioso? L'annerai dunque fortemente con tutto il cuore per mezzo di frequenti affetti; colla bocca con spirituali colloqui; colle opere con pii esercizì. Chi può impedirti d'amare Iddio, dimanda l'Apostolo (1) forse le tribulazioni, le angustie, la fame, la nudità, i pericoli, le persecuzioni, la morte? Amerai ancora tutte le altre creature in Dio, per Iddio, e dopo di Dio.

<sup>(1)</sup> Neque mors, neque vita.... neque creatura alia poterit nos separare a charitate Dei. Ad Rom. 8. Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. Ib. In omni virtute tua dilige illum, qui te fecit. Eccli. 7.

#### CAPO XLIV

Della custodia del cuore.

Omni custodia serva cor tuum. Prov. 3.

Non acconsentirai così facilmente alle inclinazioni del tuo cuore, ma ne raffrenerai i desiderì, e maturerai seriamente le deliberazioni. Diffendilo dal disordinato affetto verso qualche persona, verso gli onori, le ricchezze, i piaceri, le voluttà, le consuetudini del secolo, ed i rispetti umani. Sia il tuo cuore retto, semplice, umile verso Dio, gli uomini, e te stesso (1). Fà riposi sem-

<sup>(1)</sup> Iustus qui ambulat in simplicitate sua. Prov. 10. Vae duplici corde. Eccli. 2. Pone me ut signaculum super cor

pre in un bene sommo, immenso, indefettibile quale si è Dio.

## CAPO XLV

Della custodia degli occhi.

Si oculus tuus fuerit simplex, totum corpus tuum lucidum erit. Matt. 6.

La malizia degli occhi fece perdere la Santità di Davidde, la sapienza di Salomone, la fortezza di Sansone, l'innocenza, e la semplicità di molti. Bada pertanto, che questo sentimento non perverta la tua mente, non accenda turpemente

tuum. Cant. 8. Sensus et cogitatio humani cordis ad malum prona sunt ab adolescentia sua. Genes. 8. De corde exeunt cogitationes malae, homicidia, adulteria, fornicationes, furta, falsa testimonia, blasphemiae. Matth. 15.

il tuo cuore, indi malamente la volontà; abbia a bruttare il tuo corpo, corrompa la buona indole, perda l'anima tua. Allontana dunque gli occhi dalla bellezza delle donne, e dei fanciulli, da imagini, ed oggetti sollicitanti a cose impure, dalla lettura di libri impudici, ed amatori. Pensa alle pene, che soffrono coloro, che non li hanno custoditi, cioè un eterno pianto, una perpetua vista di tenebre orribili, di fiamme ardenti, di deformi demoni, di spaventevoli dannati, la privazione di qualunque diletto. Al contrario il premio d'una severa custodia la visione eterna dei volti divini di Gesù, e di Maria, lo splendore giocondissimo dei corpi beati; qualunque oggetto dilettevole (1).

<sup>(1)</sup> Si oculus tuus scandalizat, teerue

#### CAPO XLVI.

Della custodia della lingua.

Mors, et vita in manibus linguae. Prov. 18.

La lingua, dice lo Spirito Santo, mediterà la sapienza (1), pensando di qual cosa parla; perchè parla, come parla, dove parla, e quando parla. Quindi parlerai scinpre rettamente conservando la pietà verso

eum, et proijce abs te. Math. 5. Ocule tui videbunt extraneam, et cor tuum loquetur perversa. Prov. 23. Lucerna corporis tui est oculus tuus. Luc. 11. Levavi oculos meos in Coelum, sensus meus redditus est mihi. Dan. 4. Sandalia ejus rapuerunt oculos ejus, et pulchritudo ejus captivam fecit animam illius. Iudith. 16.

(1) Os justi meditabitur sapientiam, et lingua ejus loquetur judicium, Lex Dei

ejus in corde ipsius. Sal. 36.

Dio, i Santi, e la Chiesa; la rettitudine verso il prossimo, nell'amore, nella fama, nella vita, e nei beni temporali; e finalmente l'utilità di chi parla, e di chi ascolta. Rammenta che il Figlio di Dio spesso ti santifica la lingua col suo prezioso Corpo, e Sangue; come dunque potrai profanarla colle detrazioni, coi spergiuri, colle bugie, con discorsi amatori, d'adulazione, aspri, contumeliosi, ingiuriosi, calunnianti, e di scandalo al prossimo, peggio ancora con parlari osceni, che offendono l'onore di chi parla, e portano rovina a tanti innocenti, che ascoltano (1)?

<sup>(1)</sup> Ex verbis tuis justificaberis, et ex verbis tuis condemnaberis. Matth. 12 Qui vult vitam diligere, et dies videre bonos,

#### CAPO XLVII.

Della custodia degli altri sentimenti del corpo.

Subter te crit appetitus tuus, et tu dominaberis illius. Gen. 4.

Allontanati dall'udire discorsi, che offendono il prossimo, impudici, di

coerceat linguam suam a malo et labia ejus ne loquantur dolum. 1. Pet. 3. Beatus vir, qui non est lapsus verbo ex ore suo. Eccli. 14. Vir linguosus non dirigetur in terra. Ps. 139. Si quis in verbo non offendit, hic perfectus est vir... lingua modicum quidem membrum est, et magna exaltat. Ecce quantus ignis quam magnam silvam incendit! Et lingua ignis est universitas iniquitatis. Omnis natura bestiarum... domita sunt a natura humana; linguam autem nullus hominum domare potest. Ep. Iac. 3.

adulazione, d'amore, di cattivi consigli, che deridono i buoni, ed esaltano i cattivi (1). Raffrena la tua gola dal troppo bere, dal cibo smoderato, dagli alimenti, che fomentano il calorico, specialmente nella refezione vespertina (2). Schiva i molli odori, che infermano la mente, fomentano la concupiscenza, eccitano le carnali commozioni, indicano un indole effeminata. provocano la nausea di Dio (5).

(1) Sepi aures tuas spinis; linguam nequam noli audire. Eccli. 28.

(2) Noli avidus esse in omni epulatione; et non te effundas super omnem escam. Eccli. 27. Multi ambulant... quorum finis interitus, quorum Deus venter est. Philip. 3.

(3) Erit pro suavi odere faetor. Isai. 3. Qui Christi sunt, carnem suam crucifixelunt cum vitiis, et concupiscentiis suis. Garat. 5.

#### CAPO XLVIII.

Della custodia del propria corpo.

An nescitis, quia corpora vestra membra sunt Christi? I. Cor. 6.

Conserva immacolato il tuo corpo, essendo l'abitacolo dell'anima sposa di Gesà Cristo; lavato nelle acque del S. Battesimo; unto dai Sacri Crismi; santificato tante volte dal Corpo, e Sangue di Cristo; destinato alla eterna gloria del Cielo. Raccomanda la di lui integrità, comecche sia un dono celeste, primieramente a Dio amantissimo dei casti; a Maria Regina dei Vergini; ai tuoi Santi tutelari; ed all'Angelo Custode. Bada di non andare smoderatamente adorno, onde qualcuno non abbia a pe-

rire nella tua bellezza; di star mai sempre modestamente composto tanto nel dormine, quanto nel vigilare; di non lasciarti toccare impudicamente, o amorosamente da alcuno; o di non farlo tu stesso verso degli altri. Castiga il tuo corpo, e tienilo in servità colla severa custodia di tutti i sentimenti, coi moderati digiuni, col pregare in ginocchio, col visitare i santuari, con qualche asperità col consiglio del Direttore; ed altri esercizì laboriosi (1).

(1) Obsecro vos, ut exhibeatis corpora vestra hostiam viventem, sanctam, Deo placentem. Ad Rom. 12. Castigo corpus meum, et in servitutem redigo. Ad Cor. 9. Nolite errare: neque fornicarii, neque aduleri, neque molles... regnum Dei possidebunt. 1. Ad Cor. 6. Tollens membra Christi, faciam membra meretricis? Absis.

#### CAPO XLIX.

### Dell'Eccellenza della Castità.

O quam pulchra est casta generatio cum claritate! immortalis est enim memoria illius; quoniam, et apud Deum nota est, et apud homines. Sap. 4.

La castità è una virtù celeste (1); la calamita del divino amore (2);

Ibid. Fugite fornicationem. Omne peccatum quodcumque fecerit homo, extra corpus est; qui autem fornicatur, in corpus suum peccat. Ib. Glorificate, et portate Deum in corpore vestro. Ibi. Non in comessationibus, et ebrietatibus, non in cubilibus et impudicitiis, sed induimini Dominum Iesum Christum, et carrus curam ne feceretis in desideriis. Ad Rom. 13.

(1) Neque nubent, neque nubentur, sed crunt sicut angeli Dei. Matth. 22.

(2) Qui pascitur inter lilia. Cant. 2.

una via giocondissima al divino talamo (1); utile, onorifica, facile a qualunque stato di persone (2). Questa virtù rende l'uomo prediletto a Dio; figlio di Maria Vergine; eguale agli Angeli; caro a tutti i Santi; ammirabile alla terra; celebre nel Cielo; formidabile all'inferno (3).

(1) Concupiscet rex decorem tuum. Ps. 44.
(2) Omnis ponderatio non est digna continentis animae. Eccli. 26. Dicc non nup-

tinentis animae. Eccli. 26. Dico non nuptis, et viduis, bonum est illis, si sic permaneant. I. Cor. 7.

(3) Succinti lumbos mentis vestrae, sobrii perfecte, sperate in eam, quae vobis offenur gratiam. 1. Pet. 1. Centuplum accipietis, et vitam aeternam possidebitis. Matth. 19. Virgines sunt. Hi sequuntur Agnum quocumque ierit. Apoc. 14.

#### CAPO L.

# Dei mezzi per mantenere la Castità

Haec est voluntas Dei, sanctificatio vestra, ut abstineatis a fornicationz. I. Thessal. 4.

I mezzi per mantenersi casto sono: primieramente l'umiltà riputandosi cioè indegno d'un tanto dono; diffidando delle proprie forze, come questo sia dono di Dio; tenendo occulto questo privilegio discoprendo al Confessore tutti i pericoli, e le tentazioni anche leggiere; accusandosi di qualunque anche minimo difetto: In secondo luogo la fuga delle occasioni, astenendosi dal guardare figure scandalose, o leggere libri osceni, dalle parole ambigue, dai cattivi compagni, dall'ozio, e dai

lussuriosi conviti; inoltre si deve resistere ai principi, custodire i sentimenti, allontanarsi dalla conversazione di coloro, che propendono alla disonestà; avere una onesta occupazione; far uso frequente dell'orazione mentale, e dei Sacramenti; aggiugnerai una fervida preghiera a Dio onde ottenerela perseveranza; la considerazione delle Piaghe di Cristoe divoti affetti a Maria madre di purità (1).

(1) Eo quod castitatem amaveris eris benedicta in aeternum. Iudith. 15. Fructus spiritus... modestia, continentia, castitas. Galat. 5. Obsecro... seri... obsecrationes, orationes, postulationes, gratiarum actiones... ut quietam, et tranquillam eitam agamus in omni pietate, et castitate, 1. Ad Timot. 2. Filios habentes sabdites

#### CAPO LI.

Dei veri, e falsi amici.

Cum Sancte Sanctus eris; cum perverso perverteris. Psal. 17.

Gl'indizi del vero amico sono: la sincerità d'affetto; la concordia dei sentimenti; beneficenza nelle opere;

cum omni castitate. Ib. 3. Nemo adolescentiam tuam contennat, sed exemplum esto in verbo, in conversatione... in castitate. Ibi. 4. Eloquia Domini eloquia casta. Psal. 11. Considerantes in timore castam conversationem. 1. Pet. 3. Ne attendus falaciae mulieris... longe fac ab ea viam tuam, et ne approprinques foribus domus ejus. Prov. 5. Custodi te a muliere extranea..... ne abstrahatur in viis illius mens tua... multos enim vulneratos dejecit, fedeltà, e costanza nelle disgrazie; santità nei consigli; urbanità nella consuetudine. Si alimenta una vera, e santa amicizia coi sacri colloqui, coi devoti esercizì, col zelo scambievole della divina gloria, e della eterna salute, e con oneste ricreazioni. Prima di scegliere l'amico dimanda lume a Dio; esamina maturamente l'indole, i sentimenti, ed i costumi del medesimo; pondera seriamente se sarà giovevole alla tua salute (1). Un falso amico è la ro-

et fortissimi quique interfecti sunt ab ea. Viae inferi domus ejus, penetrantes in interiora mortis. Ibi. 7. Fugite fornicationem. I. Cor. 6.

<sup>(1)</sup> Amicus fidelis protectio fortis; qui autem invenit illum, invenit thesaurum. Eccli. 6. Probate spiritus si ex Deo sint, 1. Ioan. 4. Beatus qui invenit amicum verum. Eccli. 25.

vina dei beni temporali; un marchio di disonore; il seme delle discordie; la corruttela dei buoni costumi; la perdizione dell'anima (1).

#### CAPO LII.

#### Del modo di conversare.

Quis sapiens, et disciplinatus inter vos? Ostendat ex bona conversatione operationem suam. Jacob. 3.

Considera il fine della conversazione: cioè uno scambievole aumento d'amore; un culto d'amicizia; un moderato sollievo dell' animo. Sarai

<sup>(1)</sup> Per dulces, sermones seducunt corda innocentium. Rom. 16. Fili mi, si te lactaverint peccatores, ne acquiescas eis. Prov. 1. Discede ab iniquo, et deficient mala. Eccli. 7.

quindi nella conversazione, grave nelle parole, nel gesto, nel tratto; affabile nei discorsi, ilare nel volto, modestamente composto nel corpo; urbano ma senza affettazione; eguale con tutti; paziente nel sopportare i difetti altrui, amico ma di pochi, rispettoso con tutti, famigliarità con nessuno; a niuno contrario. Fuggirai le moderne conversazioni, poichè dissipano le ricchezze, rovinano la casa, corrompono i costumi, offendono l'onestà, perdono l'anima. Guardati dalla superbia, jattanza, per-tinacia, e parole offensive, invere-conde, equivoche (1).

<sup>(1)</sup> Exemplum esto fidelium in verbo ; et conversatione. 1. Tim. 4. Videtc, fratres, quomodo caute ambuletis, non quasi insipientes, sed ut sapientes, quoniam dies

#### CAPO LIII.

Della fuga dell'ozio.

Multam malitiam docuit otiositas.

I. Cor. 3.

È l'ozio la notte dell'ingegno; la origine dei cattivi pensieri; il fomite delle passioni; la peste della volontà; il nemico della pudicizia; il padre dei vizì; il presidio dei diavoli; il traditore dell'anima, e del corpo. Quantunque sia l'uomo virtuoso, introduce nel di lui animo cattive affezioni; deprava la volontà; corrompe i costumi, fomenta la concupiscenza, ed offende l'integrità del-

mali sunt. Eph. 5. Ducunt in bonis dies suos, et in puncto ad inserna descendunt. Job. 21.

l'anima, e del corpo. Ogni bene temporale, di fama, di grazia, di gloria viene dissipato dall'ozio (1). Fuggilo dunque per mezzo dell'orazione mentale, e vocale; colla lezione attenta delle Sacre Scritture, libri spirituali, ed istorici; con qualche divertimento opportuno alla persona, tempo, e luogo, senza inganni, risse, e ladronecci; e finalmente con oneste loccupazioni, e gioconde passeggiate (2).

(2) Rogamus vos fraires, ut operemini.

1. Thess. 4.

<sup>(1)</sup> Qui sectatur otium replebitur egestate. Prov. 28.

#### CAPO LIV.

# Dell'economia del tempo.

Fili conserva tempus. Eccli. 14.

Il tempo è prezioso, poichè vola irreparabilmente; è la porta dell'eternità; e tutto passa sia buono, sia cattivo (1). Se mai l'avesti perduto lo redimerai colle lagrime, e coi sospiri; colle assidue operazioni; col non perderne benchè minima parte. Attendi ogni giorno con ordine consueto, e stabilito; all'orazione vocale, e mentale; lezione spiritnale; opere di misericordie; udire la S. Messa; ai proprì ed altrui negozi; ad one-

<sup>(1)</sup> Tempus breve est: reliquum est, ut... et qui utuntur hoc mundo, tamquam non utantur. 1. Cor. 7.

sto divertimento; al riposo, ed al sonno (1).

### CAPO LV

Del modo di santificare gli studi.

Bona facite studia vestra. Ierem. 35.

Sia il fine di studiare la cognizione di Dio, e la salute eterna si propria, che del prossimo, come ancora un utile, ed onesta occupazione. Per ottenere questo fine debbesi chiederlo frequentemente a Dio; essere condotto da una retta, e pura intenzione; aver genio alle cose che si imparano; rispettare, amare, e consultare i precettori; non attendere a molte cose; ripetere separa-

<sup>(1)</sup> Non defrauderis a dic bono, et particula boni doni non te praetereat. Ecc. 14.

tamente le lezioni, conferire con altri, ridurle alla pratica; astenersi dagli studi, e libri proibiti; osservare le leggi dell'accademia; non perdonare alla fatica; e coltivare la pietà. Sono da evitarsi i cambiamenti dei studi medesimi; l'ozio, e l'inerzia; le ore inopportune; la mollezza del corpo; i smoderati divertimenti; le cattive compagnic; la lussuria, e la crapula (1).

(1) Visitabo super vos', juxta fructum studiorum vestrorum. Jer. 21. Corrupti sunt, et abominabiles facti sant in studiis suis. Psal. 13. Non servierum tibi, necreversi sunt a studiis suis pessimis. 2. Estadae. 9. Egredietur, ut ignis, indignatio mea... propter malitiam studiorum vestrorum: Ier. 21. Recordabimini viarum vestrarum pessimarum, studiorum non bonorum, et displicebunt vobis iniquitates vestrae,

## CAPO LVI

Del buon uso dei beni temporali.

Facilius est camelum transire per foramen acus, quam divitem intrare in regnum Coelorum. Matth. 19.

Fedeltà, giustizia, temperanza, e veracità sono quattro cose necessarie ad osservarsi nell'uso dei beni temporali. Fedeltà nell'amministrare; giustizia nei contratti; temperanza nel cumulare; verità nei giuramenti, nelle promesse, e nei patti. Ricordati che un menzognero è odioso a Dio, ed agli uomini, e dovrebbesi

et scelera vestra. Ezech. 36. Revertetur unusquisque a via sua mala, et dirigite vias vestras, et studia vestra. Ierem. 68. allontanare dall'umana società (1). Pensa quindi seriamente come aumenti le ricchezze, se in bene, o male dell'anima; per chi le raduni; quale ne sia il fine. Avrai mai sempre presente il fine infelice del ricco Evangelico; essere molto difficile ai ricchi il salvarsi, non esservi persona più infelice dell'avaro; che non si rimette il peccato, se non si restituisce il mal tolto; e finalmente non potere stare a paraggio tutte le ricchezze del mondo coll'eterna salute (2).

(1) Vae duplici corde, et labiis scelestis. Eccli. 2. Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra. 6. Vae et qui multiplicat non sua. Habac. 2.

(2) Vir, qui festinat ditari, et aliis invidet, ignorat, quod egestas superveniet ei. Prov. 28. Divitias quas devoravit, evomet,

#### CAPO LVII

Del modo di conversare coi nemici della Religione.

Te ipsum praebe exemplum bonorum operum. Ad Tit. 2.

Nel conversare coi nemici della Religione Cattolica ti mostrerai un

et de ventre illius extrahet Deus. Iob. 20. Divitiae si affluant nolite cor apponere. Psal. 61. Âgite nunc divites, plorate ululantes in miseriis vestris, quae advenient vobis. Divitiae vestrae putrefactae sunt..... thesaurizatis vobis iram in novissimis diebus. Iacob. 5. Vae vobis divitibus, qui habetis consolationem vestram. Luc. 6. Beatus dives, qui inventus est sine macula. Eccli. 31. Iucundus homo, qui miseretur, ecommodat. Psal. 1111. Beati pauperes Spiritu, quoniam ipsorum est regnum coelorum. Matth. 5.

modello di dottrina e di gravità, d'integrità, come insegna l'Aposto. lo (1); onde chiunque siasi l'avver-sario Infedele, Scismatico, Eretico, non abbia che dire contro la Santità della fede, la purezza dei costumi, la coerenza dei dogmi. Non ti esporre alle questioni, seppure non sarai bastanlemente istruito, e forte per combattere le verità della fede; l'unità, Santità, Cattolicità, Apostolicità della Chiesa, primazia del Romano Pontefice; dottrine dei Concilî, e dei SS. Padri; dogmi delle Indulgenze, e del Purgatorio; divisione della grazia attuale, in suf-

<sup>(1)</sup> In doctrina, in gravitate, in integritate verbum sanum irreprehensibile, ut is, qui ex adverso est, vereatur, nihil habens malum dicere de nobis, Ad Tit. 2.

ficiente, ed efficace, e di lei mirabile concordia col libero arbitrio, e simili altre dottrine (1).

#### CAPO LVIII

Della Santificazione delle Feste.

Memento ut diem sabbati Sanctifices. Exod. 20.

Oltre alle buone opere dei giorni feriali aggiugnerai nei giorni festivi le seguenti : Scuoteti anzi tempo dal

(1) Conversationem vestram inter gentes habentes bonam, ut in eo, quod detralunt de vobis, tamquam de malefactoribus, ex bonis operibus vos considerantes, glorificato Deum. 1. Pet. 12. Si quis venit ad vos, et hanc doctrinam non affert, nolite recipere in domum, nec ave ei dixeritis; qui enim dicit illi ave, communicat operibus ejus malignis, Epist. Ioan. 4.

sonno, ed entra a prima mattina in qualche Chiesa, accostandoti ai SS: Sacramenti. Non ti contentare d'avere udita una sola Messa; ascolta la divina Parola; frequenta i catechismi; visita i Santuari; procura di lucrare le indulgenze; dà qualche limosina ai poveri; medita sul mistero cui è Sacra la Solennità. Allontanati dalle opere del mondo, dalle vanità, pompe, giuochi, conviti, crapule, e concupiscenze della carne (1).

(1) Dies septimus celeberrimus, et Sanctus erit vobis; omne opus servile non facietis in eo. Num. 28. Videte ut sabbatum meum custodiatis... Sanctum est enim vobis, qui polluerit illud, morte morietur. Exod. 81. Derisèrunt sabbata ejus. Thre. 1. Cum invenissent filit Israel hominem colligentem ligna in die sabbati, obtulerunt

## CAPO LIX

Della quotidiana disposizione alla morte.

Dispone domui tuae quia morieris. 4. Reg. 20

Pensa ogni giorno, che quello potrebbe essere l'ultimo di tua vita; vi penserai alzandoti dal letto, pregando, lavorando, mangiando, passeggiando, e mettendoti al riposo. Ti disporrai, come se dovesti morire, con atti di contrizione sincera, di fede, speranza, e carità; di uniformazione alla divina volontà; d'oblazione di tutto te stesso a Dio. Considera che fra breve dovrai ren-

Moysi, et Aaron... dixitque Dominus.... morte moriatur homo iste, obruat eum lapidibus omnis turba extra castra. Num. 15. dere stretto conto dei pensieri, e desideri; delle parole ancora oziose; delle opere buone, e cattive; del tempo, e dei talenti; delle ricchezze, e sanità; dell'anima, e del corpo. Raccomanda l'anima tua a Cristo moriente, alla B. V. Addolorata; a S. Giuseppe, ed agli Angeli Custodi. Devi temere per non presumere; confidare per non disperarti; pentirti in vita, per pentirti in morte; disporre delle tue cose finchè hai tempo: chi sà se l'avrai in punto di morte (1)!

<sup>(1)</sup> Quoniam non est in morte, qui memor sit tui. Psal. 6. Memento Creatoris tui in diebus juventutis tuae, antequam veniat tempus afflictionis. Eccli. 12.

#### CAPO LX

## Della perseveranza finale.

Homo Sanctus in sapientia manet sicut sol; nam stultus sicut luna mutatur. Eccli.

Badate di non perdere quello che avete fatto, ma procuratevi una piena mercede (1). Non è atto pel Regno di Dio chi messa la mano all'aratro si rivolta indietro (2). Chi persevera sino alla fine sarà salvo (3). È im-

(1) Videte vosmetipsos, ne perdatis, quae operati estis, sed ut mercedem plenam accipiatis. Iob. 2.

(2) Nemo mittens manum ad aratrum, et respiciens retro aptus est regno Dei. Luc. 9.

(3) Qui perseveraverit usque in finem, hic sairus erit. Matth. 24.

possibile, che quelli, i quali una volta sono stati illuminati, hanno gustati i doni celesti, e poi sono ricaduti, risorgano nuovamente a penitenza (1). Sforzatevi d'entrare per la porta stretta (2). Molti sono i chiamati pochi gli eletti (3).

(1) Impossibile est eos, qui semel illuminati sunt, gustaverunt etiam donum coeleste... et prolapsi sunt, rursus renovari ad poenitentiam. Ad Heb. 6.

(2) Contendite intrare per angustam por-

tam. Luc. 19.

(3) Multi sunt vocati, pauci vero electi. Matth. 20. Esto sidelis usque ad mortem, et dabo tibi coronam vitae. Apoc. 2.

# ARCOMENTE

PER

## DIVOTE MEDITAZIONI

DELL AUGUSTISSIMO

Sacramento dell'Sucaristia

ONDE

PREPARARSI A BEN RICEVERLO NELLA
S. COMMUNIONE.



## MEDITAZIONE I.

L'Eucaristia considerata come sacrifizio Latreutico.

Ego dixi: Dii estis, et filii excelsi omnes. Psal. 81.

I. Chi è quel Dio a cui si offre il sacrifizio? Un Dio di maestà infinita; un ente infinitamente perfetto (1).

II. Chi sono io, che offerisco questo sacrifizio? Un contraposto di Dio. Quanto Dio è inamenso, tanto io sono limitato, ristretto, un niente(2).

(1) Ego sum, qui sum, dicit Dominus Exod. 3. Ego sum..., principium, et sinis. Apoc. 1.

(2) Ego sum vertuis, et non homo; opprobrium hominum, et abjectio plebis. Ps. 21 Homo vanitati similis factus est. Ps. 143.

- III. Che cosa è il sacrifizio, che offerisco? Un atto di riconoscenza del Supremo dominio di Dio sopra tutte le creature, come Supremo Nume, autore del tutto (1).
- (1) Mihi curvabitur omne genu. Magnum est nomen meum in gentibus. Et in omni ioco offertur nomini meo oblatio munda. Malac. 1. Ut veri adoratores adorent Patrem in Spiritu, et veritate. Ioan. 4.

#### MEDITAZIONE II.

L'Eucaristia considerata come sacrifizio di riugraziamento.

Jam non dicam vos servos, sed amicos-Ioan. 15.

I. Chi è quel Dio a cui offerisco il sacrifizio? Un Dio infinitamente benefico, da cui ho ricevuto infiniti benefizi (1).

II. Chi sono io che offerisco il sacrifizio? Una creatura sommamente beneficata da Dio, e ricolmata di grazie, e misericordie (2).

(1) Benedixit Deus, et ait: crescite, et multiplicamini, et replete terram, et subiicite eam, et dominamini piscibus maris, et volatibus coeli, et universis animantibus. Gen. 1.

(2) Quid est homo, quod memor es

III. Che cosa è il sacrifizio, che offerisco? Un atto di ringraziamento quanto a me limitatissimo, ma quanto alla vittima, è infinito (1).

# MEDITAZIONE III.

Dell'Eucaristia considerata come sacrifizio propiziatorio.

Propter nomen tuum Domine propitiaberis peccato meo. Ps. 24.

I. Chi è quel Dio il quale si rende propizio col sagrifizio? Un Dio infinitamente giusto, severo,

ejus?.. Minuisti eum paulo minus ab Angelis, gloria, et honore coronasti eum, et constituisti eum super opera manuum suarum. Psal. 8.

(1) Elevatis Iesus oculis in Coelum ad te Deum Patrem suum, et tibi gratias agens benedixit, fregit. Matth. 26.

147

vendicatore, che è stato offeso dalla

sua creatura (1).

II. Chi sono io che debbo placare questo gran Dio col sacrifizio? Io stesso reo per le mie colpe, nell'atto stesso di placarlo, sono imperfettissimo (2).

III. Come rende placato Dio il sacrifizio che offerisco? Perchel è vittima d'espiazione, di merito infinito, esso stesso Dio offeso Sacer-

dote, ed olocausto (3).

(1) Qui respicit terram, et facit eam tremere, qui tangit montes, et fumigant. Terribilis super omnes Deos. Illuxerunt fulgura ejus orbi terrae, vidit, et commota est terra. In Psalmis.

(2) Ego, qui irritavi iram tuam... qui totus in peccatis conceptus sum. Psal. 50. Ego sum, qui peccavi. 2. Reg. 24.

(3) Tunc acceptubis sacrificium justitiae,

#### MELITAZIONE IV.

Della Eucaristia considerata come sacrifizio Impetratorio.

Deprecabitur pro ea sacerdos, impetrabitque et veniam. Num. 15.

I. Chi è quel ricchissimo Dio, dal quale si vuole impetrare col sacrifizio? È il padrone assoluto di ogni bene, quale esso può negare, e concede gratuitamente (1).

oblationes, et holocausta. Psal. 50. Non per sanguinem taurorum, aut hircorum, sed per proprium sanguinem introivit in Sancta; quia ipse est propitiatio pro peccatis nostris. Hebr. 9.

(1) Rex regum, et Dominus dominantium. Apoc. 19. Mea sunt omnia in Coelo, et in terra. Qui solem suum oriri facit super bonos, et malos, et pluit super justos, et injustos. Matth. 5.

II. Chi sono io che dimando grazia con questo Sacrifizio? Un povero, mendico, polvere, e cenere (1).

HI. Come il sacrifizio sia Impetratorio? Per le promesse da Dio fatte; pel valore infinito, che com-

prende (2).

(1) Ego autem mendicus sum, et pauper. Ego vero egenus, et pauper sum. Sum pulvis, et cinis. In Psalmis.

(2) Elegi locum in domum Sacrisicii. Si clausero Coelum, et pluvia non suxerit.... si misero pestilentiam in populum meum... et deprecatus me suerit..... exaudiam de Coelo. Paralip. 7.

## MEDITAZIONE V.

Dell' Eucaristia considerata come Sacramento d' Amore.

Ignis in Altari meo semper ardebit. Lev. 6.

I. Per parte di Dio il quale sino dall'Eternità ha preparata questa Mensa al suo popolo (1).

II. Per parte di Gesu Cristo, il quale nel tempo istituì questo Sacramento con infinito amore (2).

(1) Sic Deus dilexit mundum, ut Filium suum Unigenitum daret. Ioan. 3.

(2) Cum dilexisset suos, qui erant in mundo, in finem dilexit eos. Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum. Ioan. 13. Christus dilexit nos, et propter nimiam charitatem in suam qua dilexit nos, tradidit semetipsum pro nobis hostiam viventem. Hebr. 9.

III. Chi vi si accosta deve corrispondere con altrettanto amore, e pienezza di Carità (1).

# MEDITAZIONE VI.

Dell' Eucaristia considerata come Sacramento di Beneficenza.

Clamabo ad Deum altissimum: Deum, qui benefecit mihi. Psal. 56.

I. Per parte di Dio, il quale ha rinchiusi i tesori delle sue beneficenze in questo Sacramento (2).

(1) Exemplum dedi vobis, ut quemadmodum ego feci, ita, et vos faciatis.... Haec quotiescumque feceritis, in mei memoriam facietis. Matth. 26.

(2) Flumen Dei repletum est aquis, parasti cibum illorum. Psal. 64. Habemus thesauros frumenti. Ierem. 14. Thesaurorum ejus non est finis. Isai. 2.

II. Per parte di Gesù Cristo, istesso nel Sacramento, il quale desidera diffondere le sue benificenze (1).

III. Per parte del Sacramento stesso, il quale nella sua partecipazione ci communica le beneficenze (2).

(1) Mecum sunt gloriae, et divitiae, ut ditem diligentes me, et thesauros corum repleam. Prov. 8. Venite comedite panem meum; bibite vinum quod miseui vobis. Prov. 9.

(2) Hic est panis, qui de Coelo de-scendit; panis quem ego dabo, caro mea est. Ioan. 10. Imple succos eorum frumento quantum capere possunt. Gen. 44.

### MEDITAZIONE VII.

Dell'Eucaristia considerata come Sacramento di Grazia.

Omni habenti dabitur, et abundabit; et ei qui non habet, etiam quod videtur habere, auseretur ab eo. Matth. 25.

I. Per parte di Dio, il quale conoscendo la nostra infermità ci ha preparato un rimedio universale (1).

II. Per parte di Gesù Cristo, il quale con infinita misericordia ci ha meritata la grazia (2).

III. Per parte del Sacramento,

(1) Ipse cognovit figmentum nostrum... recordatus est quoniam pulvis sumus... Domine tu scis insipientiam meam. In Psalmis.

(2) Habemus advocatum apud Patrems Iesum Christum justum. I. Ioan. 2: il quale ci applica li meriti, e ci fa ottenere la grazia (1).

## MEDITAZIONE VIII.

Dell' Eucaristia considerata come Sacramento di vita eterna.

Conversatio nostra in Coelis est. Philip. 3.

1. Per parta di Dio, il quale vuole con volontà assoluta antecedente l'eterna salute di tutti (2).

II. Per parte di Gesù Cristo, il quale ha aperte le porte della gloria, ed è entrato trionfatore della morte, e del peccato, acciò lo se-

(1) Dilectus meus mihi, et ego illi... ego dilecto meo, et ad me conversio ejus. Cant. 2 Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego in illo. Ioa. 6.

(2) Deus vult omnes homines salvos sieri, et neminem perire... Ideo misit Filimu guiamo coll'uso di questo Divino

Sacramento (1).

III. Per parte del Sacramento, nel quale si contiene realmente lo autore della gloria invisibile, ma che ci fa partecipi anche in questa terra dei principii della beatitudine (2).

suum in similitudinem carnis peccati. I.

Timoth. 2.

(1) Elevamini portae aeternales, et introibit rex gloriae. Psal. 23. Christus ascendens in altum captivam duxit captivitatem, dedit dona hominibus: qui ascendit ipse est, qui descendit in inferiores partes terrae. Ephes. 4.

(2) Vincenti dabo manna absconditum, et nomen novum, quod nemo novit, nisi qui accipit. Apoc. 2. Qui manducat hunc panem vivet in aeternum. Ioan. 5. Qui biberit... fiet in eo fons aquae salientis in

vitam aeternam. Ioan. 4.



## MEDITAZIONE IX.

Dell'Eucaristia considerata come opera della Divina Sapienza.

Sapientia aedificavit sibi domum... Immolavit victimas suas. Sap. 8.

I. Risplende la Divina Sapienza nell'oggetto, essendo Dio stesso l'oggetto a cui si offerisce il Sacrifizio, e l'esaltamento della sua gloria nel tributo umiliatogli dalle sue Creature(1).

II. Risplende la Sapienza nel fine, che si è proposito, cio la santificazione, e glorificazione delle sue Creature (2).

(1) Sacrificium laudis honorificabit me-Psal. 49. Sapientiam Dei praecedentem omnia, quis investigavit? Eccle. 1.

(2) Omnia propter semetipsum operatus est Dominus. Prov. 16. Per sapientiam

sanati sum us. Sap. 9.

III. Risplende la Sapienza nella scelta d'un tal mezzo; sia per la materia del Sacramento, cioè il pane, ed il vino; sia per la forma, cioè le parole d'un Ministro uomo (1).

### MEDITAZIONE X.

Dell' Eucaristia considerata come opera della Divina Onnipotenza.

Obediente Deo voci hominis. Iosue. 10.

I. Risplende la Divina onnipotenza della mirabile transustanziazione, nella quale con miracolo superiore ad ogni altro non si dispen-

<sup>(1)</sup> Panis quem ego dabo, earo mea est pro mundi vita. Ioan. 6. Comedite panem meum, bibite vinum, quod miscui vobis. Prov. 9.

sano le leggi della natura, ma si

distruggono (1).

II. Risplende la Divina onnipotenza nel mezzo di cui si serve per operare il prodigio, cioè di parole d'un uomo, per le quali intatta restando l'apparenza, si distrugge, e cambia la sostanza della materia (2).

III. Risplende la Divina onnipotenza nell'aver vincolata se medesima nell'esecuzione di si gran miracolo, cioè di non doverlo fare se non col mezzo dell'uomo; e di non

(1) Panis quem eo dabo, caro mea est... hic est Sanguis meus... Ioan. 6.

<sup>(2)</sup> Non Angelos apprehendit, sed semen Abrahae apprehendit. Heb. 2. Dedit potestatem talem hominibus. Matth. 6.

potere ricusare di farlo, quando l'uomo sacerdote lo voglia fare (1).

#### MEDITAZIONE XI.

Dell' Eucaristia considerata come opera della Divina Providenza.

Accipite, et dividite inter vos. Luc. 22.

I. Dio ha provisto all'uomo tutto ciò che gli è necessario pel vitto a sostentar la vita temporale; così in questo Sacramento ha provisto un cibo Spirituale per la vita dell'anima (2).

(1) Tu es sacerdos in aeternum. Omnipotens sermo tuus Domine, a regalibus sedibus venit. Sap. 18.

(2) Respicite volatilia coeli, non scrunt, neque metunt, et Pater vester coelestis pascit illa. Matth. 6. Panem coeli dedit eis, panem Angelorum manducavit homo. Ps. 77. Pane coeli saturavit cos. Psal. 104. II. Dio ha provisto all' uomo il vestito necessario alla difesa della vita temporale; così in questo Sacramento ha provisto una veste spirituale per l'anima (1).

III. Dio provede all'uomo il ricovero a conservare la vita temporale; così in questo Sacramento ha provisto il ricovero all'anima in

Gesù Cristo stesso (2).

(1) Considerate lilia agri quoniam non laborant, neque nent; et tamen nec Salomon in omni gloria sua coopertus est sieut unum ex istis. Matth. 6. Induite vos novum hominem.... Quotquot in Christo baptizati estis Christum induistis. Gal. 3.

(2) Vulpes foveas habent, et volucres coeli nidos. Filius autem hominis non habet ubi caput reclinet. Matth. 8: Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinom, in me manet, et ego in eo. Ioan.5.

#### MEDITAZIONE XII.

Dell' Eucaristia considerata come opera della Divina Giustizia.

Angelus exivit de altari, qui habet potestatem super ignem... et misit in lacum irae Dei magnum. Apoc. 14.

I. Il Genere Umano si sarebbe intieramente perduto, se la Divina Giustizia non fosse stata placata da Gesù Cristo col Sacrifizio cruento della Croce (1).

II. Nel Sacrifizio incruento dell'Altare si placa la Divina Giustizia per li peccati quotidiani del po-

(1) Omnes in Adam peccaverunt... per unum hominem peccatum intravit in mundum, et per peccatum mors... eramus filii irae... delens quod adversus nos erat chirographum, et affigens illud Cruci.I. Cor. 15 polo, offeren o se stesso di nuovo

ostia di valc e infinito (1).

III. Nel Sacrifizio incruento dell'Altare Gesù Cristo offerisce se stesso ostia, e vittima di valore infinito, equivalente a quanto suol pretendere l'infinita Giustizia, e perfetto olocausto (2).

(1) Misericordia, et veritas obviaverunt sibi, justitia, et pax osculatae sunt. Veritas (Christus) de terra orta est, et justitia de Coelo prospexit. Psal. 84.
(2) Acceptabis Sacrificium justitae, obla-

tiones, et holocausta. Ps. 50.

### MEDITAZIONE XIII.

Dell' Eucaristia considerata come opera d'infinita degnazione.

Quanto magnus es, humilia te in omnibus Eccli. 3.

I. Se infinita è stata la degnazione di Dio nell' unire la sua maestà alla natura umana; quanto più grande si è tal degnazione nell' unirsi, anzi transustanziarsi in una sostanza inanimata, e del tutto corporea (1)?

II. Se fu grande la degnazione nell'incarnarsi il dipendere dalla decisione di Maria Vergine, che pre-

<sup>(1)</sup> Exinavit semetipsum formam servi accipiens; humiliavit semetipsum factus obediens. Philip. 2.

stassé il suo consenso; quanto più grande si è dipendere da un comando d' uomo Sacerdote (1)?

III. Se fu grande la degnazione nell'Incarnazione per convivere cogli uomini, come uomo; quanto più grande si è la degnazione di farsi mangiare dagli uomini (2)?

(1) Ecce Ancilla Domini fiat mihi... Luc. 2. V crbum caro factum est... Ioan. 1 Accepit panem et dixit: Hoc est corpus meum. Matth. 26.

(2) Descendit de coelis, et cum hominibus conversatus est... Venit Filius hominis manducans, et bibens... Proseciebat prudentia, et aetate, et gratia apud Deum, et homines. Luc. 4. Caro mea vere est cibus, et Sanguis meus vere est potus.loan.9

### MEDITAZIONE XIV.

Chi si comunica deve essere penitente.

Exhibéatis corpora vestra hostiam viventem. Rom. 12.

I. L'Eucaristia ricorda al Cristiano la Passione di Gésù Cristo; è cosa orribile, che un molle, ed effeminato vi si accosti (1).

II. Chi riceve l'Eucaristia, riceve un esempio di penitenza, a cui non può resistere senza un infernale ri-

morso di coscienza (2).

(1) Quotiescumque manducabitis panem. hunc, et calicem bibetis, mortem Domini annunciabitis. 1. Cor. 11.

(2) Abneget semetipsum, tollat Crucem suam, et sequatur me. Matth. 16. Christus passus est relinquens vobis exemplum, ut sequamini vestigiu ejus. 1. Pet. 2.

III. Chi si communica, e non è penitente, smentisce colla sua vita ciò che rappresenta l'Eucaristia (1).

## MEDITAZIONE XV.

Chi si comunica deve esser Santo.

Suscitans a terra inopem; ut sedeat cum princibus, et solium gloriae teneat, 1. Reg. 2.

I. Il Cristiano deve essere Santo, perchè Santo è quel Dio che lo invita alla sua mensa (2).

II. Il Cristiano deve essere San-

(1) Quos elegit conformes fieri immaginis Filii sui. Ilom. 8. Christo confixus sum Cruci. Gul. 2.

(2) Sancti estote, quia ego Sanctus sum. Lev. 11. Sancti eritis, quoniam ego Sanctus sum. 1. Pet. 1.

to, perchè santo e quel Dio che riceve nella Communione (1).

III. Il Cristiano deve essere Santo d'una santità di vera perfezione per debito del proprio stato (2).

# MEDITAZIONE XVI.

Delle disposizioni preparatorie alla S. Comunione.

# In omni conversatione Sancti sitis. 1. Pet. 1

I. È un peccato esecrabile il passare dalla dissipazione alla Comunione senza premettere un maturo raccoglimento di Spirito (3).

(1) Tanto melior Angelis effectus, quanto prae illis differentius nomen hereditavit. Hebr. 1.

(2) Estote perfecti sicut Pater vester Coc-

lestis perfectus est. Matth. 5.

(3) Probet seipsum homo, et sic de pane illo edat, et de calice bibat. 1. Cor. 6.

II. Dalla mancanza di raccoglimento precedente la Comunione nascono moltissimi danni alla vita spirituale (1).

III. Il Cristiano deve Santamente vivere, in maniera che tutta la sua vita sia una perpetua preparazione alla Comunione (2).

(1) Ante orationem praepara animam tuam, et noli esse quasi homo, qui tentat Deum. Eccl. 18.

(2) Sive manducatis, sive bibitis, sive aliud quid facitis, omnia in gloriam Dei facite, quoniam ipso vivimus, movemur, et sumus. 1. Cor. 10.

#### MEDITAZIONE XVII.

Della preparazione immediata alla S. Comunione.

Erat Jesus pernoctans in oratione Dei. Luc. 6.

I. Non deve contentarsi il Cristiano di prepararsi alla Communione col recitare qualche orazione stampata in un libro divoto; questa non è preparazione sufficiente (1).

II. La preparazione immediata comprende molti atti internì di fede, di dolore, d'intenzione, d'amore, e d'umiltà (2).

(1) Populus hic labiis me honorat; cor autem eorum longe est a me. Matth. 15.

(2) Orabo spiritu, orabo et mente, psallam spiritu, psallam et mente. 1. Cor. 14.

III. Senza un profondo raccoglimento interno, pel quale molto conviene procurare l'esterno, non è possibile comprendere l'opera che si fa(1).

## MEDITAZIONE XVIII.

Delle disposizioni nell'atto di comunicarsi

Vivo ego, jam non ego, vivit vero in me Christus. Gal. 2.

I. Per ben comunicarsi si deve essere pieno di spirito, ed accostarvisi con profondo rispetto (2).

II. Si deve essere pieno di fede, e communicarsi coll'anima assorta, e trasportata in Dio (3).

(1) Ducam eam in solitudinem, et loquar ad cor ejus. Osae. 2.

(2) Pavete ad Sanctuarium meum.

Lev. 26.

(3) Habentes siduciam in introitu san-

#### 171

III. Avere una ardentissima carità, ed essere pieni di Spirito Santo (1).

# MEDITAZIONE XIX.

Delle disposizioni necessarie dopo la S. Communione.

Miror quod sic tam cito trasserimini ab eo, qui vos vocavit in gratiam Christi: Gal. 1.

I. È una prova infallibile d'essersi communicato senza le necessarie disposizioni precedenti, e concomitanti, quando si divaga im-

ctorum in Sanguine Christi... accedamus cum vero corde in plenitudine fidei, aspersi corda a conscientia mala, et abluti corpus aqua munda. Heb. 10.

(1) Ignem veni mittere in terram, et quid volo misi ut accendatur. Luc. 12.

mediatamente dopo la communio-

nione (1).

II. È una prova di coscienza rilassata, e probabilmente reproba il trascurare l'immediato ringraziamento almeno finchè si consumino le specie sacramentali (2).

III. Un Cristiano così trascurato profana la presenza reale di Gesù Cristo, il quale se ne lagna nella

persona di Giuda (3).

(1) Cum Spiritu coeperitis carne consumemini. Gal. 3.

(2) Adhuc escae eorum erant in ore ipsorum, et ira Dei ascendit super eos. Psal. 77. Post buccellam introivit in eum Satanas. Ioan. 13.

(3) Qui manducat mecum panem, levabit contra me calcaneum suum... Cum ergo accepisset buccellam, cxivit continuo.

Erat autem nox. Ioan. 13.

## MEDITAZIONE XX.

Sullo stesso argomento.

Maledictus homo, qui facit opus Dei negligenter. Jer. 48.

I. Il Cristiano non deve contentarsi di recitare le orazioni assegnate pel ringraziamento, ma deve conservarsi nel fervore colla meditazione, e cogli atti interni li più fervidi di fede, d'amore, e di umanità (1).

II. Il Cristiano deve in tutto il rimanente del giorno aver presente alla memoria il Sacramento riceyu-

<sup>(1)</sup> Fratres, hortamur vos ne in vacuum gratiam Dei recipiatis. Templum Dei estis, et Spiritus Dei habitat in vobis. Rom. 1.

to, e rinnovarue interiormente il

ringraziamento (1).

III. Il Cristiano deve in ogni luogo, e tempo ricordarsi d'essere partecipe del Corpo, e Sangue di Gesù Cristo (2).

(1) Septies in die laudem dixi tibi.... mane, vespere, et meridie annuntlabo laudem tuam. In Psalmis.

(2) Obsero fratres per misericordiam Dei, ut exhibeatis corpora vestra hostiam viventem, Sanctam, Deo placentem. Rom. 12

### MEDITAZIONE XXI.

È impercettibile l'infinita malizia di chi si communica sacrilegamente.

Melius illi erat si natus non fuisset homo ille. Matt. 26.

I. Il Sacrilego strapazza Gesù Cristo peggio di quello fu nel Sacrifizio cruento della Croce (1).

II. Il Sacrilego commette un tradimento peggiore di quello di Giu-

da (2).

III. Il Sacrilego è peggiore del demonio, il quale non è capace di eseguire si esecrabile delitto (5).

(1) Iterum crucifigentes sibimetipsis Filium Dei, et ostentui habentes. Heb. 6.

(2) Iuda osculo filium hominis tradis?

Luc. 22.

(3) Demones credunt, et contremiscunt. Iacob. 2. Sunt in laqueis diaboli, a quo



## MEDITAZIONE XXII.

Il Sacrilego si rende esecrabile.

Si quis templum Dei violaverit, disperdet illum Deus. 1. Cor. 3.

I. Commette una ingratitudine, di cui è impossibile darsi una maggiore contro un benefattore, di cui è impossibile darsi un migliore (1).

II. Abusa della divina grazia, a lui gratuitamente da Dio conceduta (2).

III. Profana la cosa più santa,

captivi tenentur ad ipsius voluntatem? Timot. 2.

(1) Si inimicus meus maledixisset mihi; sustinuissem utique; tu vero homo, qui simul mecum dulces capiebas cibos in domo Dei ? Psal. 54.

(2) Filios enutrivi, et exaltavi, ipsi autem spreverant me. Isai. 1.

Sacra, e divina, l'atto più solenne di Religione in Cielo; ed in terra(1).

# MEDITAZIONE XXIII.

Effetti orribili prodotti dai Sacrilegi.

Considimus autem de vobis, dilectissimi, meliora, et viciniora saluti... Hebr. 6.

- I. Chi lo commette corre violentemente all'acciecamento, durezza, estinzione intera della fede, e per conseguenza alla riprovazione (2).
- (1) Polluerunt in terra tabernaculum nominis tui. Psal. 7. Quid est quod dilectus meus fecit in domo mea scelera multa? Numquid earnes Sanctae auferent a te malitias tuas, in quibus gloriaris. Ierem. 11.
- (2) Qui manducat, et bibit indigne.... ideo inter vos multi infirmi, et imbecilles, et dormiunt multi. 1. Cor. 11.

II. Segna da se stesso la sentenza dell'eterna sua condanna (1).

III. Rende difficilissima la penitenza, e per lo più fallace (2).

(1) Qui manducat, et bibit indigne, judicium sibi manducat, et bibit, non dijudicium sibi manducat, et bibit, non dijudicium sibi manducat, et bibit indigne, judicium sibi manducat, et bibit indigne, pudicium sibi manducat, et bibit indigne, et bibit i

dicans corpus Domini. Ibid.

(2) Impossibile enim est eos, qui semel sunt illuminati, et gustaverunt donum coeleste, et participes fucti sunt Spiritus Sancti... et prolapsi sunt, rursus revocari ad poenitentiam. Heb. 6.

#### MEDITAZIONE XXIV.

Danni gravissimi cagionati alla Chiesa dai Sacrilegt.

Filius insipiens moestitia est matris suae. Eccli. 9.

I. Privano la Chiesa dell'abbondanza delle grazie, e viene flagellata con frequenti, e strepitosi castighi (1).

II. È defraudata la Comunione dei Santi di quella maggiore abbondanza di meriti dei quali diversamente sarebbe partecipe (2).

(1) Non accipiam de domo tua vitulos, aut de gregibus tuis hircos. Ps. 21. Tempus est, ut incipiat judicium a domo Dei. 1. Pet. 4.

(2) Convenientibus vobis in unum jam

III. Sono private della maggiore abbondanza dei suffragi le anime purganti (1).

non est Dominicam coenam manducare. Eo quod non in melius, sed in deterius conveniiis. 1. Cor. 11.

(1) Sancta, et salubris est cogitatio pro defunctis exorare, ut a peccatis solvantur.
2. Mach. 12.

# EFFETTI PREPARATORII

# ALLA CONFESSIONE

DESUNTI

### DALLE SACRE SCRITTURE .

Udite o Cieli e stupite: Abbandonai il mio Dio, m'allontanai dal Dio della mia salute. Non trovo pace; sono giunto all'estremo dell'afflizione, giacchè conosco la iniquità che ho commessa. O misera l'anima mia! Lasciò Dio per calcare vie difficili; lasciò la vena delle acque purissime per dissetarsi alle lagune delle acque più stoma-

chevoli, e putrefatte. Partorì l'ingiustizia, concepì il dolore, e diede alla luce l'iniquità. Eppure dissi nel mio cuore: Dio non ricercherà le mie colpe?..... Si le ricercò ..... Ahi! ascolto il rombo del suo flagello... Anima infelice! Chi potrà dipingere la tua calamità?... Cieli, terra, come potete sostenere una creatura così ingrata? Misericordiosissimo Dio dalla tua eterna sede abbassa un guardo pietoso, e considera la tribolazione, l'angustia, l'afflizione dell'anima: fino a quando mi dimenticherai? Quando volgerai verso di me la tua faccia? Se tu consideri l'iniquità, chi potrà sostenerle? Misericordia dunque, o Signore, misericordia!.. Ho peccato avanti di Te, a Te ricorro per essere sanato; a Te diriggo i mici lamenti; a Te chieggo grazia, e perdono; a Te scopro le mie piaghe...Tu ajutami, perchè Tu solo, se il vuoi potrai salvarmi..Sana dunque l'anima mia, che ha peccato contro di Te-

# SOSPIRI D'UN ANIMA CHE TORNA A DIO.

Padre peccai contro il Cielo, e contro Te, quindi non sono degno d'essere chiamato tuo figlio. Creasti l'anima mia ad imagine e similitudine tua; la lavasti col sangue prezioso del Divino tuo Figlio; ma io la macchiai colle colpe, cosicchè appena può riconoscersi. O Padre fui tuo figlio, educato nella tua casa con dignità, ed onore, fatto crede de' paterni beni; ma ingrato!...volli la porzione delle mie sostanze, la dissipai vivendo lussurio-

samente; sacrificai la bellezza del mio corpo, il fiore della mia gioventù, le facoltà dell'anima mia, alla voluttà della carne, alla vanità del secolo, alla superbia, crapula, invidia, libidine, avarizia, accidia, ed innobbedienza, abusando di tutti i doni da Te gratuitamente conceduti... Nulla mi è restato; tutto ho perduto, e trovomi a pascere la greggia immonda delle mie passioni. Ah! già sono stomacato di questo sordido cibo...tutti i piaceri del mondo, lo confesso, sono vanità di vanità, e fuggono, e passano come lampo...Mi sento circondato dai dolori di morte; mi spaventano orribilmente i tormenti d'Inferno...Dacchè ti abbandonai non trovò più pace il mio cuore, perchè pace non può sperare l'empio nelle sue ini-

quità. Che farò dunque? Dispererò della mia miseria? Dovrò imputridire nella mia sozzura? Ah nò!... Conosco le tue misericordie, amantissimo Padre, che sono le più grandi fra le tue opere, conosco il tesoro della tua bontà, che è infinito, quindi ricorro a Te, sì a Te me ne vengo; e prostrato ai tuoi piedi: O Padre: O Padre, esclamo, ho peccato contro di Te, non sono più degno d'esser tuo figlio, accettami almeno per tuo servo...abbia misericordia di me, rendimi la stola della tua grazia, onde possa accostarmi al celeste tuo banchetto. Beati quelli, che abitano nella tua casa per tutti i secoli dei secoli ti loderanno.

### ATTO DI DOLORE.

Chi darà al mio capo un fiume di acqua, ed agli occhi miei due fonti di lagrime per piangere le commesse colpe ? Signor mio Gesù Cristo vero Dio, e vero Uomo, Creatore, e Redentor mio, mi pento di tutto cuore d'avere offeso te Dio mio, che amo sopra ogni cosa, e perciò mi pento non per avere meritato l'inferno, perduto il paradiso, sebbene tutto questo mi sforzi ad amarti; ma specialmente perchè amo Te oggetto amabile sopra tutti gli altri, e per la suprema tua eccellenza, e pel sommo mio vantaggio. Propongo fermamente di noa più peccare, di confessarmi sinceramente, e farne

187

la penitenza, che mi sarà ingiunta dal tuo ministro. In soddisfazione poi delle mie iniquità ti offro la Sacratissima tua Vita, Passione, e Morte; tutto il prezzo del preziosissimo tuo Sangue sparso per la mia salute; i meriti di Maria sempre Vergine; di tutti i Santi; tutte le mie opere buone, e la mia vita istessa. Confido nella tua infinita bontà, e misericordia, che per i meriti del tuo Sangue prezioso mi perdonerai tutte le mie iniquità, e mi concederai tanta grazia da potere cominciare, e proseguire una nuova vita, e servirti fedelmente, e santamente sino alla morte.

### SETTE DIVOTE ORAZIONI PER ESTIRPARE DAL CUORE I SETTE VIZII CAPITALI

### SUPERBIA.

Adorabilissimo Salvatore Gesù Cristo mite, ed umile di cuore, che coll'esempio, e colle parole desideri apprendiamo da te la virtù dell'umiltà; poichè essendo Dio eguale al Padre prendesti la forma di servo, e ti umiliasti sino alla morte la più ignominiosa della Croce: Deh! allontana da noi ogni superbia di mente, di parole, di opere, di abiti, onde di te solo ci gloriamo, e possiamo concepire una bassa stima di noi medesimi, e tutto attribuire alla tua gloria, e se abbiamo qualche cosa di buono, co-

189

noscendo che deriva da te fonte di tutti i beni, non a noi, ma al tuo nome si dia perpetua laude, e ringraziamento. E così sia.

# AV ARIZIA.

Liberalissimo Iddio, che non abbisogni del nostro, anzi con tanta abbondanza a noi dispensi il tuo, e vuoi perciò siamo liberali dei beni concessi alla vita verso il nostro prossimo bisognevole, e misero, persuadendo mai sempre l'elemosina, e le opere di carità; Deh! piega il nostro cuore all'adempimento della tua legge, e non alla sordida avarizia; concedici possiamo dispensare volentieri, e liberalmente i beni di questa terra per amor tuo. Estirpa dai nostri cuori la cupidi-

gia, che è la radice di tutti i mali; onde non desiderando le cose altrui, ma largheggiando a piena mano le nostre come ilari dispensatori ci sia dato amarti sopra di questa terra, e percepire quel regno doviziosissimo, che ci tieni, sino dalla costituzione del mondo, preparato nel Cielo. E così sia.

## LUSSURIA.

Dolcissimo Gesù custode delle menti caste, amatore della pudicizia, che a mostrare quanto ti fosse cara la purità volesti assumere carne dall'utero purissimo di Vergine Madre; deh! compatisci la nostra fragilità, crea nel nostro petto un cuor mondo, e rinnova lo spirito retto nelle nostre viscere, onde possiamo raffrenare colla continenza la carne ribelle; vincere gl'incentivi della libidine; mortificare col tuo timore le nostre passioni, e vinto questo domestico nemico, servirti con castità di corpo, mondezza di cuore tanto grata all'occhio tuo purissimo, ed immortale. E così sia.

### IRA.

Mitissimo Gesù, che ti lasciasti condurre a morte, come un agnello mansueto, senza mai aprir bocca; che legato, strapazzato; percosso, crocifisso non già rendesti male per male, ma pregasti l'Eterno tuo Genitore pei medesimi crocifissori; ispira al nostro cuore la virtù della mansuetudine, e della pazienza, onde compresso il furore dell'ira,

192

con cuore pacifico vinciamo col bene il male; amiamo i nostri nemici; ed infiammati di scambievole amore unanimemente, con fraterna carità onoriamo te nostro amorosissimo Padre sopra di questa terra, per goderti poi eternamente nel Cielo. E così sia.

#### GOLA.

Santissimo Gesù specchio di penitenza, della quale per darcene un esempio preclarissimo, volesti digiunare per quaranta giorni, ed altrettante notti, ed insegnasti che l'uomo non vive di solo pane, ma bensì della parola divina; deh! fa gustiamo la tua dottrina più dolce del favo, e del miele; affinchè rinunziato alla lautezza dei cibi materiali, ed a tutti gl'incitamenti della

gola, viviamo sobriamente, giustamente, piamente in questo secolo, contenti di semplice, e moderato vitto usiamo dei tuoi doni coi dovuti rendimenti di grazie, non serviamo al nostro ventre, ma a te Dio vivente, che con tanta provvidenza ci mantieni, e ci pasci. E così sia.

### INVIDIA.

Amabilissimo Gesù esempio di carità, che volesti la tua legge stabilita nella carità di Dio, e del prossimo; concedi d'amare te nostro Dio, e Redentore con tutto il cuore l'anima, la mente, le forze, come già amasti noi fino dall'eternità, fino a porre l'anima tua per la nostra; d'amare inoltre il nostro prossimo con tutte le viscere della mi-

sericordia; d'odiare soltanto il peccato, per cui entrò la morte nel mondo; onde rallegrandoci della prosperità dei nostri simili, compassionar lo le loro miserie, non abbiamo ani a gioire dell'altrui infelicità, ma respinti gli stimoli dell'invidia arriviamo a possedere Te che sei il vero, e perfetto amore. E così sia.

## ACCIDIA.

Appassionatissimo Gesù, che per nostro amore faticato, e stanco soffristi fame, sete, e tanti altri incomodi, pernottasti lungamente nella Orazione; scaccia dal nostro cuore ogni torpore, ed accidia, per essere pronti a servirti nelle vigilie, nei digiuni, nell'orazione; ci espo-

niamo per la tua gloria, e salute del prossimo; non s'addormenti tediata l'anima nostra, ma corra velocemente la via dei tuoi precetti in mezzo alle dilatazioni del cuore; acciocchè non ti muova nausea la nostra tiepidezza, ed abbi a rigettarci dalla tua bocca. Accendi dunque in noi il fuoco della tua carità, rinforza la nostra debolezza, cosicchè assistiti, e corroborati dalla tua grazia, ci assicuriamo colle buone opere l'eterna salute, operiamo quello potrà la nostra mano per piacere a Te solo, e Tu solo sia finalmente la grande, e somma mercede, che desideriamo nel Cielo. E così sia.

## MODO PRATICO

PER RICEVERE

# LA SS. COMMUNIONE

### INTENZIONE

Sommo, e potentissimo Iddio, desidero, ed intendo diriggere la presente Communione a laude, e gloria della vostra Suprema Maestà; in memoria della Vita, Passione, e Morte del mio Salvatore Gesù Cristo, in rendimento di grazie di tutti i benefizii concessi a me indegnissimo peccatore, ed a tutta la Chiesa; in propiziazione degli in-

numerevoli miei peccati; per la mia, e per la salute del prossimo, e specialmente di N; in snffragio delle anime Sante del Purgatorio, ed in modo speciale di N. Tu solo sei veramente, o mio Dio, quello che puoi contentare i miei desiderii, e Tu solo devi essere la mia grande eternamereede.

# ATTO DI DOLORE.

Umilmente v'offro, o mio Dio, il Sagrifizio del contrito mio spirito in uno col Sacrifizio del Corpo, e Sangue del mio Salvatore, e vostro Figlio Gesù. Mi pento d'avere offeso, te mio Dio, tanto buono, e benefico verso di me, e che tante volte mi ristori con questo Divinissimo Sacramento. Ah! non

t'avessi mai offeso... per lono ti chiedo di tutti i miei peccati, e precipuamente di N. N., che tu Scrutatore dei cuori, vedi e conosci. Siccome non disprezzi un cuore veramente contrito, ed umiliato; così spero nella tua infinita misericordia, laverai questa anima mia col Sangue preziosissimo dell' Unigenito tuo Figlio Gesà Cristo. Misericordia, mio Dio misericordia.

#### ATTO DI FEDE.

Credo fermamente, e colla più viva fede confesso, o buon Gesù, che tu sei uguale al Padre in gloria, e potestà; vero Dio, e vero Uomo, realmente presente in questo Sacramento, che spedito dal Cielo venisti in terra per cercare,

e salvare me peccatore, e perciò veramente nato dalla SS. Vergine patisti, fosti Crocifisso, e moristi per me; ed in pegno dell'infinito tuo amore mi lasciasti il tuo Corpo, e Sangue in questo Eucaristico Sacramento.

## ATTO DI SPERANZA.

Ed in chi posso sperare se non in Te mio Dio, somma, ed unica speme dell'anima mia? E dove fuggirò se non in Te mio Gesù, unico mio rifugio? Di tua bocca m' invitasti col dire: Venite a me voi tutti, che siete oppressi, affaticati, e stanchi, ed io vi solleverò. Tu mi reggi, e niente mi manca... tu mi collocasti in un luogo di pascolo... Che non daresti, mentre dai

#### 201

te stesso? Ah! mio Dio non soffrire abbiami a mancare cosa necessaria all' eterna salvezza, quando tante volte ricevo, e possedo te autore della mia salute.

# ATTO D'AMORE.

O Dio dell'anima mia! veramente tu sei il mio Salvatore, degno di essere amato sopra ogni altro bene. T'amo mio Gesù, che per infinito amore vestisti umana carne, e mi amasti fino alla morte, e per amore tutto a me ti dasti in questo SS. Sacramento. Ti amo sopra tutte le cose, e sopra me stesso, e desidero d'amarti, e starmi sempre a te unito. Ah! per virtù di questo grande Sacramento concedemi, te ne prego, tale, e tanta sia l'u-

nione mia coi vincoli d'amore in te, onde niente valga a separarmi dall'amore tuo Cristo Gesù mio Salvatore.

# ATTO D'UMILTA'.

Con che ardire me ne vengo a te mio Dio? Tu sei il mio Signore, Creatore, Redentore, Re del Cielo, e della terra... Io un verme vilissimo, polvere, e cenere, e quello che più monta, peccatore inobbediente, ed ingrato. Ah! vieni a me colla tua clemenza; accoglimi benignamente, mentre me ne vengo a te Dio dell'anima mia.

#### RINGBAZIAMENTO.

O quanto sei buono, o mio Dio, coi retti di cuore! Loderò te, Si-

gnore, che tanti doni volesti oggi concedermi; intuonerò un inno al nome altissimo del mio Dio. Nò non fece tanto alle altre nazioni... quale amore infinito mostrò verso di me... ed in compenso non l'amerò in tutti i momenti della mia vita? Si canterò le tue misericordie per tutto il corso de' mici gior. 'ni... ti loderò per quanto potranno le mie forze; sempre loderò te Dio dell'anima mia, ed in te solo troverò le mie delizie. Mio Dio, che amo ed amerò con tutto il cuore, mentre tutto quello è fuori di te è vanità di vanità, ed afflizione di spirito; qual cosa potrà dilettarmi dopo avere gustato te mio Salvatore? Tu che sei il cibo degli Angeli, ti sei dato ancora cibo degli uomini viatori... tu mi pre-

in ....i y Gringle

parasti un pingue banchetto, ed un pane che ha ogni più squisito gusto, e sapore... Godrò dunque in te, in te esulterò, o mio Gesù... narrerò il tuo nome misericordioso ai tuoi fratelli; ti loderò avanti a tuoi altari. Anime fortunate che temete il Signore lodate il di lui nome, poichè il nostro Dio è soave, e misericordioso in eterno. Lodatelo voi per me, o teneri bamboletti; sia dall'orto all'occaso benedetto, e glorificato il suo nome divino per tutti i secoli dei secoli. E così sia.

# MODO DI LUCRARE LE S. INDULGENZE

Onnipotente Iddio confesso che innumerevoli sono i peccati coi quali ho offesa infinitamente la vostra

maestà; ed i quali, spero, ne li a-vrete perdonati misericordiosamente per mezzo del Sacramento della penitcnza; pure sono reo delle pene temporali, per soddisfare alle quali non sono sufficienti le mie opere di mortificazione; ricorro pertanto al tesoro infinito dei meriti di Gesù Cristo, e spero d'ottenerne l'indulgenza, e la remissione adempiendo alle opere ingiunte dal di lui Vicario in terra il Romano Pontefice, al quale fu affidata questa potestà. Avvalorate voi queste opere tenuissime, unendole ai meriti della Passione, e Morte dell' Unigenito vostro Figliuolo. Si adempia alle opere ingiunte, ed ordinate nelle bolle Pontificie. Per l'indulgenza plenaria ordinaria si recitino almeno sette Pater, Ave, & Gloria. Secondo l' intenzione della Chiesa.

MODO D'APPLICARE LE INDULGENZE IN SUFFRAGIO DELL'ANIME S. DEL PUR-GATORIO.

Amabilissimo Gesù che per mio amore ti sei degnato morire sulla Croce abbi misericordia dell'anima di N. N. forse penante nelle fiamme del Purgatorio, e per la di cui liberazione offro questa indulgenza; ed il prezzo infinito del tuo Sangue preziosissimo. Deh! fa sia liberata da quei tormenti, e voli ai tuoi desideratissimi amplessi; occupi una delle vacue sedi degli Angeli ribelli, e canti in eterno le tue misericordie. E così sia.

DIVOTISSIMA, ED EFFICACISSIMA ORA-ZIONE PER OTTENERE LA LIBERA-ZIONE DAI DIVINI FLAGELLI.

Avanti ai misericordiosissimi tuoi occhi, o Signore, esponiamo le nostre colpe, e i castighi, che per le medesime abbiamo meritati. Se pensiamo al male commesso; è minore quello, soffriamo, e dovressimo sostenere; è molto più grave quello che abbiamo commesso, di quello, sia ciò, che tolleriamo; ci affligge la pena dovuta alle nostre iniquità, eppure non lasciamo di peccare. In mezzo al rigore dei tuoi flagelli s'affiacca la nostra debolezza; nè mai si abbandona la colpa; la mente già stanca s'avvilisce; ma non s'umilia la nostra superbia;

conduciamo una vita affannosa e stentata, nè mai emendiamo le nostre operazioni. Se ci aspetti a penitenza, non ci correggiamo; se ti vendichi, non possiamo sostenerti; nel mezzo delle disgrazie confessiamo le iniquità, ma appena passate, ci dimentichiamo quello, per cui versammo fiumi di pianto. Se aggravi la mano, promettiamo di convertirci; se sospendi il flagello, non adempiamo alle promesse. Se ci ferisci, gridiamo perchè ci perdoni, e di nuovo ti provochiamo a ferirci. Gran Dio, che sarà di noi? Eccoci minacciati dai tuoi flagelli, già ascoltiamo il rombo delle tue vendette. Ah! giustissimo Dio, che aggravi la mano irritato dalle nostre iniquità, e per questo mezzo cerchi condurci a ravvedimento, e

salute; per pietà sospendi la tua collera, trattieni il braccio dell'Angelo punitore, non versare fino all'ultima stilla la tazza del tuo furore. Sì, lo confessiamo, un castigo infinito si meritano le nostre colpe infinite per la reità, e quasi infinite pe'l numero, poichè si sono moltiplicate al disopra dei capelli del capo... Ma non dimenticare le tue antiche misericordie... Ti offriamo in compenso, e soddisfazione i meriti infiniti del Sangue prezioso del Divino tuo Figlio nostro Redentore Gesù Cristo; quelli della sua, e nostra dolcissima Madre Maria, e quelle ancora di tutte le anime Sante. Ascolta dunque gran Dio le nostre preghiere, accetta i nostri voti, ti muovono a compassione le nostre lagrime. Se noi abbiamo meritato

questo flagello, ali ! nò non lo meritano tante anime giuste, e fedeli; tante creature innocenti, che colle lattanti loro labbra ti lodano, e benedicono, tanti rigidi penitenti, che effondono ai tuoi piedi il loro cuore nell' amarezza del più sincero, e profondo dolore. Pietà, Signore, pietà... Pietà del popol tuo! Pietà dei figli tuoi; sebbene ingrati! Misericordia! Misericordia!

A peste, fama, et bello — libera nos, Domine.

A subitanea, et improvisa mor-

te - libera nos, Domine.

. Ab omni malo — libera nos Domine.

Sulvos fac servos tuos — Deus meus, sperantes in Te.

# OREMUS.

Deus, qui culpa offenderis, poenitentia placaris; praeces populi tui supplicantis propitius respice: et flagella tuae iracundiae, quae pro peccatis nostris meremur, averte Per Christum Dominum nostrum. Amen.

# AFFETTI AI SACRI CUORI DI GESÙ E MARIA.

Cuore dolcissimo del mio Gesù, che sei tutta fiamma d'amore per me, quanto sono stato ingrato nel trapassarlo crudelmente con tante spade, quante sono state le mie colpe! Me ne pento, e me ne dolgo: Eccoti il freddo, e duro mio cuore, rendilo carneo, affettuoso e di te

solo amante, purgalo da tutti i terreni affetti, giacchè voglio sia sempre tuo. Oh! quanto & dolce l'amarti dolcissimo Gesù...Si ti amo, ti venero, ti adoro, e vivrò sempre per te... Cuore amantissimo della mia Madre Maria, io sono stato lo ingrato, che l'ho confitto con crudeli spade, cioè coi sette peccati mortali offendendo il tuo Figlio e Dio Gesù, e straziando barbaramencosì anche il tuo cuore. Deh! me ne dispiace, e colla mia contrizione intendo strappare quelle sette spade dal tuo, e conficcarle nel mio. Appassionata Madre sarò sempre tuo, non partirò più da te. Tu mi assisti in vita, difendimi in morte, fa sia teco per tutta l'eternità.

# MODO PRATICO PER FARE LA MEDI-TAZIONE.

#### INTRODUZIONE.

'Eterno, immenso, infinito, Signore, e Dio dell'anima mia eccovi una vostra creatura miserabile prostrata avanti la suprema vostra maestà... Vi confessa, vi adora, e vi crede presente come lo siete nella grandezza dei Cieli, e dovunque. Ah! mio Dio quanto siete stato buono verso di me, quanta ingrata verso di voi...Me ne pento, me ne dolgo, e ne propongo seriamente la emendazione...Perdonatemi, misericordioso Signore, secondo la grandezza della vostra infinita misericordia. Illuminate, ve na prego le

tenebre del mio intelletto; piegate nella via dei vostri precetti la mia volontà; fate che la mia memoria ricordi i benefizî immensi da voi ricevuti, e le potenze dell' anima mia meditino la santità, e giustizia, della vostra divina legge. Questa grazia la dimando pei meriti del Saugue preziosissimo del vostro Unigenito Figlio Gesù, mio Salvatore; per quelli della purissima di lui Madre, e mia ancora Maria San-tissima; degli Angeli tutelari, dei Santi, e Beati comprensori della gloria eterna del Cielo, interponendo la loro mediazione per potere ricavare frutto dalla presente meditazione. Omnes Sancti, et Sanctue Dei intercedite pro me. Parlate, o Signore, mentre nel silenzio del mio cuore ascolterò la vostra voce,

voce di misericordia, e di pace. Audiam quid loquatur in me Dominus Deus; quoniam loquetur pacem in plebein suam. Psal. 84. (Si fuccia la meditazione secondo le regole descritte al c. XXI. Pag. 57.

# CONCLUSIONE

Misericordioso mio Dio con tutto il cuore vi ringrazio dei lumi, e delle grazie concedute nel decorso della meditazione. Ah! datemi forza di mettere in esecuzione i proponimenti che ho fatti, e quanto mi ha suggerito la grazia vostra; e così facilmente arrivare a conseguire la mia eterna salute: Vi ringrazio per parte di Maria Santissima, di tutti gli Angeli, e Santi del Paradiso. Quanto è soave, il vostro giogo,

quanto è facile la vostra legge! Sì la mediterò sempre nel mio cuore, l'avrò sempre scolpita nella mia mente, e tutte le mie operazioni saranno conformi ai vostri divini comandamenti. Siate sempre benedetto, e lodato per tutti i Secoli dei Secoli E così sia. (Si faccia una profonda adorazione alla Divina Muestà).

RACCOMANDAZIONE DI SE STESSO NELLE CINQUE PIAGHE DI G. C.

Benignissimo Gesù offro alla dolcissima piaga del tuo destro Piede qualunque cosa prospera, e gioconda possa accadermi sopra di questa terra, per consiglio della divina tua provvidenza; e siffattamente intendo d'unirmi a te in questa piaga, onde niente valga ad allontanarmene. Pater Ave Gloria.

Benignissimo Gesù ripongo nella piaga dolcissima del sinistro tuo Piede qualunque avversità, disgrazia, ed amarezza possa permettere la divina provvidenza verso di me; m'unisco alle tue pene, e dolori, desiderando, che queste brevi tribolazioni mi siano una scala allà eterna gloria del Cielo. Pater Ave Gloria.

Benignissimo Gesù colloco nella dolcissima piaga della benedetta tua destra Mano qualunque cosa farò mediante la tua grazia; la consacro alla tua gloria ed onore, onde per vanagloria non ne perda il vero merito, ma siami riposta in Cielo l'eterna copiosa mercede. Pater Ave Gloria.

Benignissimo Gesù immergo nella dolcissima piaga della tua sinistra Mano qualunque mio vizio, ed iniquità, ti prego lavarli col preziosissimo tuo Sangue, che spargesti per l'umana salute, per non esserne accusato avanti al Divino Tribunale, ed udirne una sentenza di terribile condanna. Pater Ave Gloria.

Benignissimo Gesù racchiudo nella piaga dolcissima dell'amorosissimo tuo cuore, il freddo, e duro cuor mio con tutti i suoi desiderii, ed affetti; deh! tu infiammalo di vero amore, sia sempre col tuo unito, onde mai abbia a distaccarsene. Pater Ave.

## DIVOTO OSSEQUIO IN ONORE DEI SETTE DOLORI DI MARIA VERGINE.

r. Ti saluto Addolorata Maria, e ti compatisco per quel dolore, che provasti nel tempio pel vaticinio del profeta Simeone; fa che quella spada trapassi il mio cuore. Ave Maria.

2. Ti saluto Addolorata Maria, e ti compatisco per quel dolore, che soffristi nella persecuzione di Erode; fa che non abbia mai a perseguitare il divino tuo Figlio. Ave Maria.

Ti saluto Addolorata Maria,
 e ti compatisco per quel dolore,
 che sostenesti nel ricercare per tre
 giorni il perduto tuo Figlio; fa non
 abbia mai ad allontanarsi da me.
 Ave Maria.

4. Ti saluto Addolorata Maria, e ti compatisco per quel dolore, che ti cagionò la veduta dell'appassionato tuo Figlio; fa sempre m'incontri in Lui, e specialmente nel punto di morte. Ave Maria.

5. Ti saluto Addolorata Maria, e ti compatisco per quel dolore, che trapassò l'anima tua sulle cime del Calvario, spettatrice della morte del tuo Unigenito; fa che io muoja la morte del giusto nel tuo, e nel bacio di Gesù. Ave Maria.

6. Ti saluto Addolorata Maria, , 'e ti compatisco per quel dolore, che divise l'anima tua quando fra le braccia ti fu consegnata la morta salma del Figlio; fa che io sia coronato dalle divine misericordie eternamente nel Cielo. Ave Maria.

7. Ti saluto Addolorata Maria,

e ti compatisco per quel dolore, che ferì il cuore quando fu deposto nel Sepolero il tuo Figlio Divino; fa pei meriti dei tuoi dolori siamo tutti partecipi dei frutti della Passione del tuo Gesù. Ave Maria.

Stabat Mater dolorosa

Juxta Crucem lacrymosa

Dum pendebat Filius;
Cujus animam gementem,
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.
O quam tristis, et afflicta
Fuit illa benedicta!
Mater Unigeniti!
Quae moerebat et dolebat
Pia Mater dum videbat
Nati poenas inclyti!
Quis est homo, qui non fleret
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio?

Quis non possit contristari, Christi Matrem contemplari Dolentem cum Filio?

Pro peccatis suae gentis

Vidit Jesum in tormentis Et flagellis subditum:

Vidit suum dulcem Natum Moriendo desolatum Dum emisit spiritum!

Eja Mater fons amoris Me sentire vim doloris Fac, ut tecum lugcam:

Fac, ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum

Ut sibi complaceam.
Sancta Mater istud agas
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide,

Tui Nati vulnerati
Tam dignati pro me pati
Poenas mecum divide.

Fac me tecum pie flere, Crucifixo condolere Donec ego vixero;

Juxta Crucem tecum stare Et me tibi sociare In planctu desidero.

Virgo Virginum praeclara Mihi jam non sis amara Fac me tecum plangere:

Fac ut portem Christi mortem Passionis fac consortem Et plagas recolere:

Fac me plagis vulnerari Fac me Cruce inebriari Et cruore Filii.

Flammis, ne urar succensus Per te Virgo sim defensus In die Judicii.

Christe, cum sit hine exire Da per Matrem ne venire Ad palmam victoriae; Quando corpus morietur Fac, ut animae donetur Paradisi gloria. Amen.

Ora pro nobis Virgo Dolorosissima.

Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

# OREMUS.

Interveniat pro nobis, quaesumus Domine Jesu Christe, nunc, et in hora mortis nostrae apud tuam Clementiam, Beata Virgo Maria Mater tua, cujus Sacratissimam animam, in hora tuae passionis doloris gladius pertransivit. Qui vivis, et regnas etc.

#### 225

BREVI ORAZIONI A MARIA PER OTTE-NERE UNA BUONA MORTE.

Dolcissima mia Madre, e signora Maria, siccome l'Eterno Padre ti communicò tanta onnipotenza per cui sei potentissima; deh! allontana nella mia morte qualunque infernale nemico. Ave.

Dolcissima mia Madre, e signora Maria, siccome l'Eterno Figlio ti donò tanta sapienza, e chiarezza per cui illumini tutto il Paradiso, deh! illustra, e corrobora nel punto di morte l'anima mia, onde non abbia ad essere pervertita dall'ignoranza. Ave.

ranza. Ave.

Dolcissima mia Madre, e signora Maria, siccome lo Spirito Santo t'infuse la pienezza del suo divino amore; deh! ispirami nel punto di morte una scintilla di quello amore istesso, cosicche ogni amarezza si renda dolce, e soave. Ave.

ASPÍRAZIONI OSSEQUIOSE ALLE PARTI PRINCIPALI DEL CORPO INTEMERATO DI MARIA SANTISSIMA.

Tota pulchra es Maria, et macula non est in te.

(Ad ogni aspirazione si reciti un Ave Maria).

Sia benedetto il tuo capo pieno di Celeste Sapienza.

Siano benedetti i tuoi capelli si gnificanti i castissimi pensieri della tua mente. 227

Siano benedette le tuc guance, che amorosamente baciò il solo Figlio di Dio.

Siano benedetti i tuoi occhi, i quali meritarono di vedere i primi

le bellezze del Figlio Gesù.

Sianó benedette le tue orecchie, che furono le prime ad udire dalla bocca Angelica il nome Santissimo di Gesù.

Sia benedetta la melliflua tua bocca, che diede tanti baci dolcissimi a Gesù.

Sia benedetto il tuo collo, il quale tante volte fu stretto fra le tenere braccia di Gesù.

Siano benedette le tue braccia,

che portarono Gesù.

Sia benedetto il tuo petto al quale affettuosamente stringesti Gesù.

Siano benedette le tue viscere,

le quali per nove mesi portarono Gesù.

Siano benedette le tue poppe, che allattarono Gesù.

Siano benedetti i tuoi piedi, i quali fecero tanti viaggi per amore di Gesù.

# CONGRATULAZIONI AFFETTUOSE A MARIA.

Mi rallegro Vergine immacolata perchè siete stata la prima fra le cose create da Dio.

Mi rallegro che la vostra Verginità superi quella di tutti gli An-

geli, e di tutti i Santi.

Mi rallegro che lo splendore della vostra gloria, come un sole raggiante illumina tutta la Corte Celestiale. Mi rallegro che tutti gli Angeli vi venerino come Figlia, Madre, e Sposa di Dio.

Mi rallegro che la SS. Trinità vi abbia communicata tanta potenza da impetrare qualunque grazia.

Mi rallegro che tanta grazia vi concesse in terra, per cui i vostri divoti abbiano a sperare per mezzo vostro eterna gloria in Cielo.

Mi rallegro che la vostra gloria sia sempre in aumento di grazia, e di onore fino alla consumazione dei secoli.

#### ORAZIONI A S. ANTONIO DI PADOVA.

O beato, e glorioso S. Antonio luce di dottrina, fuoco di carità, arca del testamento, tromba dello Spirito Santo, martello degli eretici, patratore di strepitosi prodi gi; imploro la vostra intercessione nelle presenti mie calamità spirituali, e temporali, e spero ottenerne per mezzo vostro da Dio la liberazione. Ah! voi che siete il ritrovatore delle cose perdute, fate ritrovi la grazia, e misericordia del Signore; sia provveduto del necessario al mio sostentamento, ed imitatore delle vostre virtù in terra, sia un giorno con voi coronato di gloria nel Paradiso. Tre Pater, Aye, Gloria.

Si quaeris miracula,
Mors, error, calamitas,
Daemon, lepra fugiunt,
Aegri surgunt sani:
Cedunt mare vincula,
Membra, resque perditas,
Petunt, et accipiunt
Iuvenes, et cani.

Pereunt pericula,
Cessat, et necessitas;
Narrent hi qui sentiunt,
Dicant Paduani.
Cedunt mare ec.
Gloria, Patri, et Filio ec.
Cedunt mare ec.

Ora pro nobis S. Antoni. Ut digni efficiamur ec.

#### OREMUS

Interveniat pro nobis, quaesumus Domine, Sanctus tuus Confessor Antonius; quem virtutibus miraculorum, prodigiis, et signis decorastis. Per Christum ec.

#### VIVA GESU VIVA MARIA

#### BICORDI

### PER MANTENERE IL FRUTTO

DE' SPIRITUALI ESERCIZJ.

I. Pensa che vi è un Dio, un'Anima, una Eternità; considera, che
da per tutto si trova Dio, si porta
l'anima, si può morire. Se adesso
fosti colpito dalla morte, che sarebbe di te? che ti gioverebbe l'aver posseduto tutto il mondo, e
poi perdere eternamente l'anima?

II. Ascolta figliuol mio le parole della mia bocca, e ponile in cuor tuo come per fondamento. In tutti i giorni della tua vita abbi Dio nella tua mente, e guardati di acconsentire giammai al peccato, e di trasgredire i precetti del Signore Dio nostro. Di quello che hai, fa limosina, e non volger le spalle a nessun povero, perocchè così avverrà, che la faccia del Signore non si rivolga da te. Usa misericordia secondo la tua possibilità. Guardati figliuol mio da qualunque impurità. Non permettere che regni giammai nei tuoi sentimenti, ovvero nelle tue parole la superbia; perocchè da lei prende cominciamento ogni maniera di perdizione. Quello che tu non vuoi, che altri a te faccia, guardati dal farlo giammai ad altri. Domanda consiglio sempre all'uomo sapiente. Benedici Iddio in ogni tempo, e pregalo che regga i tuoi andamenti, e in lui si fondino tutti i tuoi disegni. (nel libro di Tobia).

III. L'inferno è pieno di confessioni malfatte. 1. Per mancanza di serio esame; 2. Di necessario dolore; 3. Di sincero proponimento; 4. Col tacere per vergogna, o non dichiarare con sincerità le colpe. 5. Per le confessioni dimezzate, confessando parte dei peccati ad uno, e parte ad altro Confessore; 6. Per la continuazione nelle occasioni prossime; 7. Per mancanza di restituzione di roba, o di fama del prossimo.

IV. O quanto è bella la castità! Essa è una virtù celeste, la calamita del divino amore; a qualunque stato utile, onorevole, gioconda; rende l'uomo caro a Dio, alla Ver-

gine, ai Santi, ammirabile in terra, glorioso in Cielo, formidabile all'inferno.

V. Non vogliate conformarvi al secolo presente. Amate i genitori, i fratelli, i consanguinei, gli amici, gl'inimici; procurate il bene economico, politico, spirituale della Famiglia, siate sobri negli onori, nelle ricchezze, nei piaceri.

VI. Santificatevi nel rispettivo vostro stato per mezzo del timore, ed amore di Dio, colla custodia del cuore, e dei sentimenti del corpo; occupando santamente le potenze dell'anima, memoria, intelletto, volontàl, colla frequenza all'orazione vocale, e mentale, e de' Sacramenti; colla cautela, e moderazione negli affari, nelle conversazioni, nei divertimenti; considerando la preziosità

del tempo labile, e fugace; rispettando le Chiese; e santificando i

giorni festivi.

VII. Detestate, e pentitevi ogni giorno dei commessi falli per essere maggiormente certi del perdono, e per aumentare sempre più l'odio al peccato; rinnovate i propositi di fuggire il male, ed operare il bene; spesso fate atti di Fede, Speranza, Dolore, ed Amore di Dio, dirigete ogni vostra operazione al vostro spirituale vantaggio, alla edificazione del prossimo.

VIII. In ogni operazione pensate all'ultimo fine, alla Morte, Giudizio,

Inferno, e Paradiso.

IX. Onorate Maria come vostra

Signora, Madre, ed Avvocata.

X. Custodite il vostro cuore dagli affetti disordinati alle persone, onori, ricchezze, divertimenti, piaceri, e consuetudini del secolo, per essere retti, semplici, umili avanti al cospetto di Dio, degli uomini, di voi stessi.

XI. Abbiate mai sempre l'Eternità nella mente, Iddio nel cuore, il mondo sotto de' piedi.

XII. Allontanate il male, operate il bene, e sarete veramente felici.

#### MASSIME PER BEN VIVERE.

Vita breve, morte certa, del morire l'ora è incerta.

Un anima sola si ha, se si perde che sarà?

Se perdi il tempo, che adesso hai, alla morte non l'avrai.

Dio ti vede, Dio ti giudicherà, o Paradiso, o Inferno ti toccherà.

239

Finisce tutto, finisce presto, l'eternità non finisce mai.

La via del Cielo è stretta, e pochi caminano per questa. La via dell'Inferno è larga, e molti vanno per quella.

Se vuoi salvarti coi pochi, fa quello che fanno i pochi, e vorresti aver fatto in punto di tua morte.

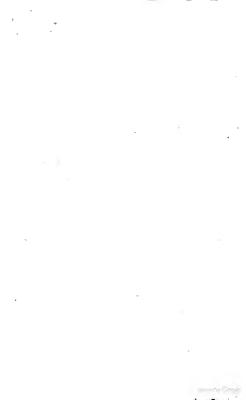

#### POESIE SACRE

PARAFRASI DELL'ANTIFONA STELLA CŒLI EXTIRPAVIT EC. PER OTTENERE LA LI-BERAZIONE DALLA PESTE.

Į.

Del Ciel la stella fulgida, Che in ruggiadoso latte Stemprossi, ed al Deifico Porse le mamme intatte; Estirpi nel suo popolo La peste e ogni malor;

Quel mal che morte pallida
Portò tra noi mortali,
Dacchè lo Padre misero
Aprì la vena ai mali
Colla rivolta al provvido
Divin Benefattor. 16

242] 3.

Questo astro brillantissimo Volga ver noi sua luce; Fughi le fosche tenebre; Al porto ci sia duce Nella tempesta orribile D'un Dio vendicator:

4.

Lo vegga l'implacabile Nemica dei viventi, Abbarbagliata al vivido Splendore, le redenti Generazioni libere Siano dal furor.

ь.

Stella del mar piissima,
Che mai li voti abborri,
Deh! giacchè sei benefica,
I figli tuoi soccorri,
Salvali dai pestiferi
Aliti di terror.

243 6.

Nostre preghiere fervide Ascolta, o gran Regina, Porgile al Figlio amabile, Niente ti nega, e inchina Alle materne suppliche Impietosito il cor:

Per la tua Madre tenera, Che perdon prega, e pace Per noi, Gesù adorabile, Seppur Maria ti piace, Deh! salva pietosissimo Il giusto, e il peccator.

# 244 CONCEZIONE

# DI MARIA VERGINE

Ogni stanza servì all'autore per argomento della Novena, e Panegirico della Concezione.

Dominus possedit me in initio viarum suarum.

Librati sù dei Cardini
Non eran terra, e Cielo,
Quando l'Eterno onnifico
Predestinommi, e il velo
Di puritade sacrami,
E Madre mi creò:
Egli già possedeami
Allorchèbella pace
All'ira inesorabile
Spense l'accesa facc...
Fin dagli cterni secoli
In grazia m' ordinò.

Quasi Cedrus exaltata sum in Libano.

Come sulla frondifera
Del Libano fragrante
Eletta cima candida
Torreggiano le piante
Del Cedro incorruttibile
Pieno di grato odor;
Così così diffondesi,
E bea il Paradiso
Di mia virtude il balsamo;
Così biancheggia il viso
L'immacolato giglio
Del puro mio candor.

Quasi Cypressus in monte Sion.

Quale Cipresso altissimo

Là sul pendio di Sionne
In forma di piramide
S' innalza quanto puonne,
E rappresenta un simbolo
Quasi d' eternità;

Tale il mio puro Spirito
Di grazia antecedente
Da Dio si santifica
Con dono permanante,
Che cresca inalterabile
In gloria, e Santità.

Quasi Palma exaltata sum in Cades.

Segno fu di vittoria
La verdeggiante palma,
Che dopo la battaglia
Di bella pace in calma
Al merito destinasi
Del vincitor fedel;
Ve' come fresca innalzasi
Di Cades sulla vetta,
E porta sulle foglie
Scritto: alla Benedetta,
Che vinse già l'orgoglio
Di Satana crudel.

Quasi plantatio rosae in Jerico.

Famiglia di purpuree
Gerecontine rose,
Che la stagion rallegrano,
Ch'olezzano odorose,
Nell'aureo seno assorbono
Ruggiada del mattin;
Languide sono imagini
Del Verginal pudore,
Che in uno poi collegasi
Di Madre coll' onore,
Che terra, e Ciel letifica,
E il Figlio mio Divin.

Quasi oliva speciosa in Campis.

Copra l'inverno rigido
Di neve e monti, e colli,
Tian sfrondate, e squallide
Le piante, e d'umor molli
Sempre ferace, e vegeto
L'ulivo ognor sarà.

Di mia virtù pacifica
È tipo ombra figura,
E pace in terra agli uomini
L'amore ne procura
Di quella Madre tenera
Che simile non ha.

Quasi platanus juxta aquam in plateis.

Dove argentine scorrono
L'acque fra erbosa sponda
Il Platano frondeggiavi,
Il Platano che l'onda
Bagna, rinfresca, inaffia,
E vegetar lo fa;
Io sola dal benefico
Di grazia donatore
Fui lungo le vivifiche
Acque del Salvatore
Piantata; e per me salvasi
Chiunque ne berrà.

Quasi terebintus extendi ramos meos, et rami mei honoris, et gratiae.

Il Terebinto immobile
Dal tronco suo robusto
Distende il ramo carico
Di foglie, e frutti onusto,
Del regno vegetabile
Come Signore, e Rè;
Anche i miei rami mistici,
Rami di grazia, e onore,
Distenderò alla misera
Alma del peccatore...
La grazia si communica
Da Dio all' uom per me.

Quasi vitis fructificavi suavitatem odoris, et flores mei fructus honoris, et honestatis.

Intorno s' avitticchi
La vite pampinosa
All'olmo, e de' suoi grappoli
Pompeggi gloriosa;
Appresti il soavissimo
Gratissimo suo odor;
Figurerà il dolcissimo
Netter dell'amor mio;
Che sempre indivisibile
Fu l'alma mia da Dio;
Che ad onestà congiungonsi
I frutti del mio onor.

Pulchra ut luna, electa ut sol, terribilis ut castrorum acies... Quasi aurora consurgens.

Quanto sei cara, c amabile
Graziosa mia diletta...
Bella qual luna argentea;
Sei come il sole eletta;
Come falange bellica
Terribile così;...
Dal caos nero orribile
Dal tenebrio profondo
Deh! Sorgi quale rosea
Aurora, che del mondo

Rallegri la progenie... Luce d'eterno di.

FINE.



# INDICE

# DELLE MATERIE CONTENUTE

| Massime fondamentali     |     |    | pe | ıg.       | 17 |
|--------------------------|-----|----|----|-----------|----|
| Anima                    |     |    | :  | ົກ        | 13 |
| Stoltezza di chi pecca   |     |    |    | 22        | 16 |
| Infelice stato del pecca | tor | e. |    | 22        | 19 |
| Clemenza Divina          | •   |    |    | >>        | 22 |
| Conversione              |     |    |    | ))        | 24 |
| Contrizione              |     |    |    | 2)        | 25 |
| Confessione              |     |    |    | <b>))</b> | 28 |
| Indizii di conversione   |     |    |    | 22        | 32 |
| Compunzione del cuore    |     |    |    | 22        | 34 |
| Mantenere le promesse    |     |    |    | 22        | 36 |
| Evitare i pericoli       |     |    |    | ))        | 37 |
| Peccato veniale          |     |    | •  | <b>33</b> | 39 |
| Esame                    |     | •  | •  | "         | 40 |
| Conference Cainituals    | ٠.  | •  | •  |           |    |
| Conferenza Spirituale    |     |    |    |           | 43 |
| Fortezza.                |     |    |    | "         | 45 |

| 254                         |   |   |                 |       |
|-----------------------------|---|---|-----------------|-------|
| Comunione Sacramentale      |   |   | >>              | 47    |
| Comunione Spirituale .      | • | • | <b>&gt;&gt;</b> | 50    |
| Ecciono Cuorni              | • | • | "               | 52    |
| Orazione vocale             | • | • | "               | 54    |
| Orazione mentale            | • | • | >>              | 57    |
| Esercizio della memoria.    | • | • | "               | 60    |
| Esercizio dell'intelletto . | • | • | <b>))</b>       | $6_2$ |
| Esercizio della volontà.    | • | • | <b>))</b>       | 64    |
| Orazione giaculatoria .     |   |   | <b>&gt;&gt;</b> | 66    |
| Divozione a Gesù Cristo     |   | • | 22              | 68    |
| Divozione a Maria           | • |   | ))              | 70    |
| Ossequio a Gesù, e Maria    |   |   | <b>))</b>       | 71    |
| Divozione agli Angeli .     |   | • | ))              | 73    |
| Divozione ai Santi          |   | • | <b>))</b>       | 75    |
| Carità verso i defonti .    | , |   | <b>)</b> )      | 78    |
| Doveri di Religione         | • |   | 2)              | 81    |
| Elezione dello stato        |   |   | >>              | 85    |
| Vocazione Religiosa         |   |   | ))              | 87    |
| Stato Religioso             |   |   | ))              | 89    |
| Doveri antecedenti ec       |   |   | "               | 93    |
| Doveri Ecclesiastici        |   |   | ))              | 95    |
| Doveri dei Sacerdoti        | • |   | <b>)</b>        | 99    |
| Doveri dei secolari         | • |   | 2)              | 102   |
| Timon di Dio                |   | : | >>              | 106   |
| Amore of Dio                |   |   | <b>)</b>        | 107   |
| 2                           |   |   |                 | •     |







